



inv 3403 F\_ ANT. V. C. 66.9 AEC 36856



# LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

# DOMAT,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli, rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

### GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili dello Statuto Veneto.

TOMO NONO.

WHIT HIT A PAROVA

THE COMMAND TAKES

THE COMMAND TAKES

IN VENEZIA, MDCCXCIV.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de Superiori.



## LEGGI CIVILI

NELLOR

## ORDINE NATURALE

PARTE TERZA.

LIBRO PRIMO.

Delle maniere di terminare le liti e le controversie; e dell'ordine giudiziario.

Per possedere, e per esercitare la scienza del dritto e delle leggi, non basta di sapere a fondo tutte le diverse materie, ed i dettagli che formano il soggetto delle controversie, delle liti, e di tutte le differenze che turbano la pace e l'unione sociale; ma è necessario ancora di sapere le maniere, con cui si decidono e terminano tutte le liti, tutte le controversie, e qualunque altro affare.

Tre sono le maniere, con cui si può terminare qualunque pendenza fra particolari, comprendendosi sotto la parola di particolare qualunque classe di persone, senza neppure eccettuare le comunità, o come dicesi presso di noi, le università.

La prima maniera è l'accomodamento volontario, che le parti fanno insieme, o per se medesime, o per mediazione e consiglio di quakhe ami4 Delle maniere di terminare le liti Go. co, o di altra persona, senza aspettare la decisione de' giudici,

La seconda è la scelta di alcune persone, alle quali le parti danno la facoltà di terminare, e di comporre le loro differenze.

La terza (la quale diviene necessaria, quando non si vuole adottare alcuno de' due primi mezzi) si è di ricorrere a' tribunali; tanto se una delle parti chiami l'altra in giudizio, quanto se vi sia chiamata.

Noi non collochiamo nella classe de' mezzi di terminare le controversie, altre due maniere, le quali sembrano produrre il medesimo effetto. L'una tirannica, la quale ha luogo, quando l'una delle parti impone all'altra silenzio colla violenza. L'altra del tutto semplice, ed è quando una persona, che ama la sua pace, ed odia le liti, abbandona non per negligenza, ma per prudenza e per virtu, ciò che le si ricusa o le si dimanda ingiustamente. Questi due mezzi non possono contarsi fra le maniere di terminare le liti, perchè il primo è un vero delitto punibile, antorchè sia molto frequente e quasi sempre impunito. L'aitro è una virtù così poco conosciuta, che molti le danno un altro nome, e che pochi che la conoscono, vogliono praticarla; ed all' incontro siccome la violenza de' primi, e la pazienza de' secondi, non rendono a ciascuno ciò che se gli deve, perciò queste due maniere di terminare le liti, equivalgono all'impotenza di litigare, ed alle altre maniere, con cui si abbandona il proprio dritto.

Si sono ridotte queste tre maniere di terminare

le liti alle controversie, che riguardano gli oggetti privati, di qualunque specie sieno; perchè ne' delitti, in cui l'interesse pubblico della pena si trova unito all'interesse de privati, ancorchè possano i privati, per ciò che riguarda il loro interesse, terminare la pendenza criminale in una di queste tre maniere, tuttavia non possono alterare ciò che riguarda l'interesse pubblico. Imperocchè l'uffiziale, cui è appoggiato quest' interesse, non può abbracciare, che la sola via di far uso de' tribunali, per la ragione ch' egli non è padrone di quest'interesse pubblico; a distinzione de' privati, che possono dispotre de propri interessi, come meglio piace loro. Quest' uffiziale pubblico essendo tenuto per ragione del suo ufficio, a dimandare la punizione del delitto, non adempie a questo dovere, se non insiste per la punizione, senz' alcun accomedamento e davanti il giudice, ch' è l'unica persona, a cui è affidato l'interesse pubblico.

Queste tre manière di terminare le controversie private, hanno i loro nomi, le loro nature ed i lo-

La prima, cui la parti convengono, chiamasi transazione, vale a dire, una convenzione su di una controversia o incomindiata o da incominciare, che la termina o la previene.

La seconda è la stelta di una o più persone che si destinano per giudici, e chiamasi arbitramento, perchè arbitri sono chiamati coloro che si prendono per giudici, ed a' quali si dà l'autorità di terminare la controversia con una sentenza, che per questa

ragione si appella sentenza arbitramentale, e più comunemente laudo; e la convenzione, colla quale si dà loro l'autorità, che nasce dall'obbligo delle parti, chiamasi compromesso, perchè le parti promettono scambievolmente di eseguire ciò, che gli arbitri avranno ordinato. E poiche gli arbitri, essendo scelti fra semplici particolari, non hanno l'autorità de' veri giudici, che esercitano la carica pubblica di giudicare, è stato necessario dare alle loro sentenze un' altra forza diversa da quella dell' autorità pubblica, e proporzionata all'autorità, ch'essi hanno solamente ricevuta dalle parti, che el hinno eletti. Quindi, siccome le sentenze de' giudici si eseguiscono per la forza, che loro dà l'autorità pubblica; così alla mancanza dell'autorità, che i particolari non possono dare a coloro che e'ezgono per arbitri, si supplisce con un altro mezzo che da essi dipende, cioè colla convenzione di una pena, a cui si obbligano col compromesso, e che dovrà pagarsi da colui , il quale ricuserà di eseguire la sentenza. Tal che tutto l'effetto del compromesso si riduce al pagamento di questa pena (1), che pergal regiona chiamaci nano constant --non è contento, ha la libertà di scegliere o il pagamento della pena, o l'esecuzione del laudo:

La terza maniera di terminare le controversie e le liti, molto più frequente delle due altre, è il ricorrere a' giudici, e questa chiamasi la via giudiziale. Non è certamente più giusto ricorrere a que-

<sup>(1)</sup> Ex comptomisso placet exceptionem non nasci, sed panx petitionem, l. 2 ff. de receptis.

sto mezzo, che terminar la controversia con un arbitramento, o con una transazione; che anzi è infinitamente più conforme allo spirito del vangelo, c per conseguenza più giusto; e dall'altra banda è più utile di evitare questo mezzo, e cercar la pace, anche col pericolo di qualche perdita, che litigare ed imbarazzarsi nele conseguenze che seco portano tutte le liti, le quali sono egualmente contrarie alla carità ed all'amor proprio. Questa terza maniera di terminare le liti e le controversie, chiamasi la via della giustizia; perchè è giusto che l'autorità legittima giudichi e termini le liti e le controversie, che le parti non hanno voluto comporre con altri mezzi; perchè questa autorità debb' essere accompagnata dalla giustizia, ed anche perchè con questo mezzo le parti debbono ottenerla; e finalmente perchè quando avvenisse che i giudici dell'ultima istanza, che hanno l'autorità di decidere definitivomente tutte le liti, dessero un gine cosa più propria le, è giusto eseguivolte e le sedizioni, e per conseguenza più ingiusta, che lasciare a' particolari la libertà di resistere all'autorità, e di farsi essi stessi quella giustizia che non avessero trovata nel luogo, in cui doveva essere loro fatta. Non v' ha che i sovrani, i quali non riconoscendo alcun superiore comune, a cui possano domandar giustizia, quando non possono accordarsi, si trovano naturalmente obbligati al mezzo della guerra, la quale è una specie di giudizio, che Dio unico lor padrone 'comune vorrà interporre coll'evento delle armi.

Le tre maniere dunque di terminare le liti e le

disferenze, sono la transazione, l'arbitramento, e la via de' tribunali. E perchè le materie particolari delle transazioni e degli arbitramenti hanno poca estensione, ed è naturale di ricorrete a' tribunali, quando non ha potuto aver luogo una delle altre due; perciò questo trattato generale delle maniete di terminare le liti e le disferenze, comprenderà solamente le regole concernenti l'ordine giudiziale; giacchè si è parlato abbastanza de' compromessi, e delle transazioni ne'titoli XIII e XIV del lib. I.

Siccome si è veduto nel principio della divisione generale di tutte le materie del dritto, che bisogna considerare le persone, le cose, e le maniere, con cui le persone fanno uso delle cose; così convien anche considerare nella materia dell' ordine giudiziario le persone, che vi hanno parte, le cose che vi son trattate, e le maniere con cui si trattano.

giudiziario ne che bisogna considerare nell' ordine che debbono loro render i che litigano; i giudici cui ministero è necessario, o per agire per coloro, il e difendere i loro diritti, o per far loro render giustizia.

Le parti vengono in giudizio in quattro maniere, che danno altrettanti nomi diversi a coloro che lici-gano. Colui che comparisce in giudizio, e vi chiama un altro, contro il quale domanda giustizia, i appella l'attore. Colui, contro il quale si domanda giustizia, chiamasi il reo; e quando avviene che una terza persona pretenda qualche diritto sulla cosa litigiosa fra l'attore ed il reo, e senza chiamare, o esser chiamato in giudizio, interviene pel suo interesse, chiamasi l'interessato in causa, ed in alca-

ni paesi l'interveniente (1); e quando quegli, al quale si fa la domanda, pretende che un altro sia tenuto per lui, e lo sa chiamare in giudizio per metterlo in suo luogo, o senza esser chiamato, si esibisce egli stesso, questi diviene parte e chiamasi garante. Laonde per vedere in un solo esempio queste guattro parti, l'attore, il reo, l'interessato ed il garante, fingiamo che Giovanni abbia venduto a Pietro un fondo, che appartiene a Giacomo, e stando Pietro in possesso, Giacomo chiami Pietro in giudizio, perchè gli restituisca il suo fondo, e Pietro chiami Giovanni che glie lo ha venduto, affinchè lo garantisca: Giacomo sarà l'attore, Pietro il reo, e Giovanni il garante; e se Andrea trovandosi creditore di Giacomo, ed avendo l'ipoteca su questo fondo, vuol impedire che Giacomo ne sia messo in possesso, e vuol domandare che gli sia permesso di godere del fondo pel suo credito, sarà interessato in Causa.

Queste quattro manière di litigare, da attore, da reo, da garante, e da interessato, sono quelle, da cui si dà principio alle liti davanti a' giudici di prima istanza, a' quali le parti debbono ricorrere; ma dopo decisa la lite colla sentenza de' primi giudici, se una delle parti non vuole stare a questa sentenza, dee ricorrere a' giudici superiori. Il mezzo di andare a' giudici superiori per domandare la riforma della sentenza, chiamasi appellazione; e la parte che fa uso di questo mezzo, chiamasi appellante, o che sia attore o reo o garante o interessato. Quegli

<sup>(1)</sup> Presso noi, l'assuntere di giudizie.

poi che sostiene la sentenza, chiamasi reo convenuto.

I giudici sono di molte sorte, e diversamente distinti, o dalla differenza della loro giurisdizione, o dalla differenza dell'autorità nella medesima specie di giurisdizione fra gl'inferiori, da' quali si appella, ed i superiori a cui si appella, e vi sono molte altre differenze tra i giudici. Ma per ciò che riguarda l'ordine giudiziario, basta considerare nella persona di ogni giudice, la sua carica di render giustizia alle parti in tutta l'estensione del suo ministero, che comprende tutto ciò che dee determinare, e nel tempo della formazione di un processo, e nel decidere la lite con una sentenza definitiva, e ciò che riguarda l'esecuzione della sentenza medesima.

Oltre il ministero de'giudici, si considera nell'ordine giudiziario quello di un'altra specie di uffiziali, ch'è molto' importante e necessaria in tutte le cause, nelle quali è interessato il pubblico, sieno civili, sieno criminali; e questi uffiziali in tali cause e in tutte quelle di cui debbono aver cognizione, sono riputati come parti.

Dopo questi primi uffiziali, nelle cui cariche vanno accompagnate e l'autorità e la dignità, si considerano nell'ordine giudiziario gli altri uffiziali, il cui ministero è necessario o a'giudici o alle parti. Laondo i cancellieri o attuari sono necessari e a'giudici ed alle parti, per iscrivere tutto ciò che il giudice fa ed ordina; i portieri, e i birri sono necessari per eseguirlo, e per far le notifiche alle parti.

Oltre queste persone che bisogna considerare nell'ordine giudiziario, vi sono due altre sorte di persone che riguardano le parti; poichè quasi tutti non potendo, o non volendo comparire in giudizio, o cagionandovi molti inconvenienti, quando si presentano essi stessi a'giudici, con i moti delle loro passioni e de'loro interessi, ed ignorando la maggior parte i loro dritti e le loro ragioni; per tali riguardi, e per l'interesse delle parti, e per la decenza nell'amministrazione della giustizia, si è stimato necessario ne' tribunali il ministero di persone diligenti, ed instrutte delle maniere di procedere in tutto l'ordine giudiziario, per giungere alla decisione delle controversie e delle liti, e si sono stabiliti procuratori che rappresentano le parti; e fra quelli ch' esercitano un tal ministero, ogni parte ne può e dee eleggere uno, che faccia per essa tutte le funzioni, per le quali sono stati stabiliti, purchè non vi sieno tribunali, in cui si permetta alle parti di non servirsi de' procuratori.

Essendovi in oltre molte controversie e liti, in materie che richieggono la cognizione de' principi del dritto, la qual cognizione non può aversi senza molto studio ed esperienza, e non essendo di ciò nè i procuratori, nè le parti istrutte; è stato necessatio che vi fossero persone, le quali avessero cognizione di queste materie e di questi principi, e che sapessero spiegare e stabilire il dritto delle parti, o a voce o in iscritto, secondo che le controversie richieggono; e queste persone chiamansi avvocati, i quali esercitano o possono esercitare queste tre funzioni, di consigliare le parti, di scrivere e di arringare per esse.

Dopo aver parlato în generale delle persone che

na Delle maniere di terminare le liti &c. si trovano nell'ordine giudiziario, bisogna venire a quel che vi si fa.

Chiamasi col nome generale di atti e di processo, tutto ciò che si passa nell'ordine giudiziario; e perchè questi atti si fanno in certe date maniere e con certe formole regolate dagli usi, o prescritte dalle ordinanze, la maniera di fare questi atti chiamasi formalità; e si fa uso parimenti di questo medesimo nome per gli atti stessi. Così, per esempio, dicesi che un processo è nelle debite forme, o che vi sono state osservate tutte le formalità, quando si sono fatti tutti gli atti necessari per renderlo regolare; ed in questo senso dicesi che le istanze, le eccezioni e gli altri atti sono le forme che bisogna osservare, e dicesi in un altro senso, che un atto è nelle forme, quando è fatto nella maniera prescritta dalle leggi, e le forme o formalità significano in questo senso la regolarità degli atti.

Si è fatta qui questa osservazione, non solo per ispiegare il significato di queste parole forme e formalità, ma anche perchè è necessaria per un altro riguardo molto più importante, cioè per far conoscere un abuso molto frequente, cui queste due parole danno occasione, e per sapere il giusto uso che dee farsene.

Siccome le parole forme e formalità significano indistintamente gli atti o i processi, e le maniere degli atti e de' processi: e siccome sovente queste maniere sono indifferenti, quantunque gli atti sieno necessarissimi; così è pericoloso confondere il senso di queste due parole, e credere che essendo indifferenti le maniere di certi atti, si possa perciò dire che sono eziandio indifferenti le forme; poiche vi sono forme essenzialissime, o che con questa parola s'intendono gli atti, o le loro maniere.

Per concepire dunque la giusta idea, che deesi avere di queste due parole forme e formalità, bisogna distinguere e considerare in ogni atto ciò che vi è di naturale e di essenziale, e che lo rende necessario nel processo; e ciò che nella sua maniera può essere essenziale o indifferente. Un solo esempio farà comprendere tutto ciò che si è detto degli atti e delle loro maniere.

Niuno ignora che per giudicare una lite tra due parti, bisogna conoscere la verità de' fatti essenziali alla controversia, e che per conoscere questa verità, fa d'uopo sentire amendue le parti, affinchè l'una possa scoprire ciò che l'altra può supporre o dissimulare. Da questi principi ne segue, che colui, il quale vuol fare una domanda davanti al giudice, debba chiamarvi la sua parte, e che debba esservi un mezzo per obbligarla a comparire, o per negare, o per confessare la verità, e per riconoscere la giustizia della domanda, o per difendersene; e questo mezzo necessario per obbligare la parte a presentarsi al giudice, è il primo atto, con cui si dà principio a tutte le liti, e che è tanto naturale e necessario, per le ragioni essenziali quì sopra osservate, che in ogni stato, l'economia del governo obbliga sempre la parte, la quale pretende fare qualche domanda, di avvisare o far avvisare il suo avversario, che venga innanzi al giudice; le maniere poi di dare questo avviso possono essere diverse, come infatti lo sono. Così in Roma l'attore conduceva il reo innanzi al

14 Delle maniere di terminare le lisi &c.

giudice; ed al presente un uffiziale pubblico cita la parte avanti il giudice, e fa un atto che chiamasi intimazione o citazione, che contiene la relazione di essersi cicata la parte; e questa citazione può

farsi in molte maniere.

Vedesi da questo esempio, che la citazione è un atto talmente naturale ed essenziale, che non si può aver giustizia su di una domanda, la quale non si formi con questo metodo. Vedesi nel tempo stesso che le maniere delle citazioni sono indifferenti, ma divengono necessarie, secondo che sono stabilite dalle leggi e dagli usi. Quindi è che sarebbe falso ed ingiustissimo il credere, che le forme non abbiano nulla di essenziale, dando a questa parola il senso ordinatio, secondo il quale significa e gli atti e le maniere; e l'unico vero senso di quell'espressione tanto frequente, che non bisogna attaccarsi alle forme, dee restrignersi alle maniere indifferenti, e che non sono essenziali agli atti. Così, per esempio, in una intimazione, importa che sia fatta da un uffiziale pubblico; che vi sia la data; che si spieghi la domanda; che sia notificata alla persona intimata, o nel suo domicilio, e così del resto. Ma è indifferente che sia concepita con certi termini, e secondo un certo stile; e si possono diversificare a piacere, senza vizio di nullità l'ordine e i termini. Dicasi lo stesso di tutti gli altri atti giudiziari; poichè in ciascuno bisogna considerare ciò che vi è di naturale e di essenziale, e ciò che riguarda solamente la maniera, con cui debb' esser fatto. Su di che rimane soltanto da osservare, in quanto a questa forma estrinseca degli atti, che in ciascun luogo vi è

uno stile, e vi sono maniere determinate ed uniformi per ogni specie di atti, e che questi stili e
queste maniere non sono ad altro necessarie, che ad
esprimere ciò che l'atto contiene di naturale e di
essenziale; e dee sussistere l'atto, purchè si faccia
in questa maniera, quantunque la forma ne sia diversa da quella dello stile.

Non debbonsi qui comprendere quegli atti, in cui alcuni statuti hanno prescritto certi termini, che non si possono cambiare, senza nullità dell' atto medesimo, neppure con sostituirvi altri termini di un medesimo senso; il che osservasi in questi statuti per certe materie; come in quello di Parigi per la forma de' testamenti, del pari che un tempo in Ronta ogni domanda doveva esser fatta, in certi termini solenni e tanto necessari, che colui, il quale vi mancava in una sil'aba, perdeva la sua azione; ma tali formalità scrupolose ed odiose furono abolite dall' imperator Costantino. Fuori però di questi casi particolari si ha la libertà delle espressioni, purchè contengano ciò che gli atti hanno di naturale e di essenziale.

Rimane in ultimo da osservare intorno all'ordine giudiziario, che tutti gli atti debbono essere scritti, affinchè sussista la prova di ciò che è stato bene o malamente fatto, ed affinchè non sia nulla alterato in pregiudizio della verità.

E' stato necessario distinguere queste diverse idee di atti, di forme e di formalità, perchè questi atti e queste forme formano tutta la materia dell'ordine giudiziario, ed importa sapere ben discernere ciò che vi è di naturale, di essenziale e di necessario in ogni atto, e ciò che riguarda la maniera, la quale dee corrispondere alla natura dell'atto ed al suo uso. Per questa ragione è stato necessario far quì tutte queste osservazioni generali su tal soggetto, per dare l'idea della natura e de' fondamenti di questa materia. Si tratterà similmente in generale della natura e dell'essenza delle diverse sorte di atti, che compongono l'ordine giudiziario, e che si ricercano necessariamente in tutti i governi. Ma per ciò che riguarda le maniere di fare questi atti, ci restringiamo a ció che se n è detto quì in generale, perchè il nostro disegno non è di fare qui un trattato compiuto della pratica forense, la quale è diversa, non solo in ciascun regno, ma anche in ciascuna provincia; ma vogliamo soltanto dare un'idea generale del rito forense, adottato dall'antico dritto romano.

Siccome l'ordine giudiziario non deve tendere ad altro che a far conoscere la verità, e a dar comodo alle parti per dimostrarla, e per istabilire i loro dritti; così la maniera più semplice e più naturale, in cui quest'ordine dovrebbe consistere, sarebbe che le parti venissero davanti al giudice a spiegare lo stato delle loro controversie, e che avendole intese, facesse loro senza ritardo la giustizia dovuta. Ma questo mezzo non è in uso fra noi, se non per alcune frivole differenze tra poveri, ove trattasi di piccola cosa, e che possono essi medesimi spiegare al giudice. I e altre cause però di ogni natura non si terminano in sì breve tempo, nè sì ficcilarente; ma sono d'ordinario allungate el intrigate da tutte le difficoltà, che in tante maniere vi si veggono na-

scere; e con sorpresa si osservano tante spine nella strada della giustizia, in cui i passi della maggior parte non sono che moti di avarizia, di ambizione, di odio, di vendetta e delle altre passioni; ed in cui non si conducono che di una maniera proporzionata a queste passioni, che obbligano alla menzogna, alla calunnia, a' cavilli, ed a tutte le specie d'ingiustizie, che si veggono moltiplicarsi in tutte le liti.

Le passioni delle parti non sono l'unica causa di un male così grande e così esteso; ma ve ne sono altre, che sono come le mani che spandono su i litiganti tutti questi diversi mali.

E' facile giudicare che queste altre cause de tanti cavilli e de' disordini così frequenti, non venendo dalle parti, non possono procedere che dalle persone, le quali sono incaricate di amministrar la giustizia, e che coloro, i quali hanno questo onore, qualunque sia il posto che occupano, se non sono penetrati da un amor fermo e sincero per la giustizia e per la verità, e se rignardano sotto altri aspetti il loro ministero, in vece di distegliere le parti dagl illeciti mezzi ne somministrano loro altri, o li favoriscono secondo la qualità del loro ministero. trovano il loro conto a moltiplicare i cattivi mezzi, e ad allungare quelli che sono necessari. Dee dunque per necessità avvenire, che un tal concorso della passione nelle parti, dell'interesse ne'giudici, e della facilità delle occasioni, produca tutte queste orribili conseguenze, che le più savie leggi non possono togliere, e che al contrario fanno servire le

18 Delle maniere di terminare le liti Ge.

leggi come di occasioni a nuovi ripieghi, per molti-

plicare le liti e gli atti.

Non si è rotuto passar sotto silenzio questa riflessione, è non deesi considerare come una digressione o inutile, o superflua; perchè è essenziale al disegno che ci siamo proposti di considerare la natura

di ogni materia.

Laonde ha bisognato far questa osservazione generale, ed assolutamente necessaria, per distinguere gli atti naturali e indispensabili da quelli, che derivano o dalla passione delle parti, o dall' estorsioni di coloro che sono compresi tra i ministri della giustizia, e per far conoscere la differenza tra quelli, che esercitano il loro ministero secondo lo spirito delle leggi, che è lo spirito della verità e della giustizia, e misurano il loro interesse colle giuste regole di questo ministero, e quelli che abusano della carica per proprio utile.

Per giudicare adunque di ciò, che è naturale ed essenziale nell'ordine giudiziario, e per discerner ciò che in esso è vizioso o superfluo, bisogna dare un'occhiata all'ordine naturale, in cui deesi far

presente a' giudici la giustizia e la verità.

Si è veduto che il primo passo, da cui si dà principio a tutte le liti, è quello della citazione, la quale dall'attore si fa decretare alla parte, contro di cui ha qualche pretensione; ed a questa domanda vien dietro o il silenzio del citato o la sua comparsa. Se rimane nel silenzio sino al termine che le leggi gli danno, è giusto che chi lo ha fatto citare possa ottener giustizia, senza che sia intesa la parte, perchè essa non ha voluto far uso di questo dritto; ed in tal caso, se la domanda si trova insufficientemente fondata nelle prove dedotte, può il giudice condannare il reo convenuto, il cui silenzio fa presumere che non abbia difese.

Ma quando colui ch' è stato citato, comparisce per difendersi, vale a dire, che secondo la nostra usanza costituisce il procuratore, il primo passo per parte sua, che è il secondo nell'ordine giudiziafio, è di difendersi; e se ha qualche cosa da domandare che sia necessaria per la sua difesa, la manifesta; e potendosi difendere, comunica la difesa alla parte avversaria, affinchè la impugni o l'ammetta. E se colla domanda e colle difese si è stabilito il fatto, e si sono intese le ragioni dall'una e dall'altra parte, può allora il giudice pronunziar la sentenza.

Ma se la difesa sia impugnata dall'attore, questa disputa chiamasi replica, e quindi le parti stabiliscono reciprocamente il loro diritto colle allegazioni.

Tutte le dispute delle parti sono di due sorta; poichè si può solo impugnare una di queste due co-se, o la verità del fatto, o le conseguenze che se ne deducono. Chiamansi quistioni di fatto quelle, nelle quali trattasi di far conoscere la verità de' fatti. Chiamansi quistioni di dritto quelle, in cui trattasi del raziocinio su i fatti, de' quali si conviene, per ricavarne le conseguenze che possono servire al dritto delle parti.

Le quistioni di fatto si risolvono, e si decidono colle prove, che dimostrano la verità de'fatti in questione.

Le prove de' fatti sono di molte sorti; poiche

20 Delle maniere di terminare le liti Oc.

chiamandosi prova tutto ciò che fa conoscere una verità, ed essendovi molte maniere di far conoscere la verità de'fatti, vi sono parimente molte specie di prove.

Tutte le maniere di provar fatti in giudizio, sono di quattro sorte: la confessione della parte; la
testimonianza delle persone informate del fatto; le
scritture, e la cognizione di certi fatti talmente connessi con quello, di cui si cerca la verità, che si
possa dedurre questa verità dal rapporto del fatto in
quistione, con quelli, la cui verità si trova provata:
Queste quattto specie di prove sono comuni alle materie civili ed alle criminali.

La confessione della parte è sempre una prova cerva contro di lei del fatto che confessa; purchè non fosse talmente chiara la verità in contrario, che si potesse giudicare la confessione come un effetto della follia o della imbecillità di colui, che confessasse il falso in suo pregiudizio. E questa regola non ha che una sola eccezione nelle accuse capitali, in cui non basta che il reo confessi un delitto che non è provato; ma si ricercano altre prove per farlo soggiacere alla pena di morte, oltre la propria confessione, la quale potrebb'essere l'effetto della sua disperazione, o di altra causa, non della forza della verità.

Per giungere a questa prova, che si ricava dalla confessione della parte, si permette a coloro che vogliono far uso di questo mezzo, di proporre i farci, su i quali importa avere o la confessione della parte, o le risposte che scopriranno la sua mala fede, quando alle sue risposte si opporranno le prove

de fatti, che avrà negati; oppure dalle variazioni e dagli altri vizi delle sue risposte, si ricaveranno conseguenze dimostrative della verità. Osservasi in Francia, secondo le ordinanze, che ogni parte abbia la libertà di proporre fatti, di domandare che la parte avversaria sia obbligata a rispondervi col giuramento, ed a dichiarare su di ogni fatto ciò che ne sa; e dalle interrogazioni e dalle confessioni, dalle negative e dalle maniere di rispondere, si deducono le conseguenze che possono servire alla prova de' fatti, di cui si vuol far costare la verità.

La prova co' testimonj è quella, che risulta dalla deposizione di due o più persone, che hanno cognizione de' fatti principali, o de' fatti subalterni, che possono servire alla prova de' fatti principali. Questa prova ha tutta la sua forza, quando la fede dei testimoni è esente da qualunque eccezione, che renda nulla o sospetta la loro asserzione. Imperocchè sebbene possa avvenire, che un testimonio racconti il falso anche di buona fede; pure è di una necessità assoluta nell'ordine della società umana, che nella moltitudine infinita de' fatti, le cui prove sono necessarie, e le quali dipendono dalla relazione delle persone che ne sono informate, si debba supporre che chi racconta un fatto, dica la verità, quando non ha una causa di mentire. Questa classe di prove non solo è fondata su tale necessità, e sull'ordine naturale, ma deriva parimente dalla legge divina che ne ha data la norma.

Le testimonianze scritte sono di molte sorte, secondo le diverse specie di atti, di cui si vuol conservare la memoria con questo mezzo, per provarDelle maniere di terminare le liti &c.

ne la verità, èd anche secondo le diverse maniere di conservare gli atti, e di provarli coll'uso della scrittura.

Se gli atti, de' quali deesi conservar la memoria, sono giudiziali, la sola maniera di provarne la verità si è che sieno scritti, e che la scrittura sia firmata da un pubblico uffiziale, il quale colla sua firma testifichi la verità dell'atto che soscrive. Così fra noi i portieri firmano le citazioni e le intimazioni: i giudici soscrivono le loro sentenze: i cancellieri che sono depositari delle sentenze, e che debbono darne le copie alle parti, firmano queste copie : ed ogni uffiziale firma gli atti, che debbono ricevere la loro pruova dal suo ministero. Se gli atti non si fanno in giudizio, ma sono tali che si debba prevedere che potranno esser necessari, o per trovarvi la verità quando sarà d'uopo, o perchè vi sieno altre cause, le quali rendano necessaria la pruova scritta (come si vedrà dagli esempi); vi sono due maniere di scrivere questi atti, secondo le due specie, a cui si possono ridurre. Alcuni atti di lor natura riguardano solamente i particolari, che hanno affari tra loro, o gli eredi; come se uno piglia a mutuo da un altro; se hanno a fare qualche conto insieme; se vendono; se permutano; se transigono ec. Altri atti di loro natura riguardano altre persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i codicilli, i registri pubblici, in cui debbono esser notati i battesimi, i matrimoni, la promozione agli ordini, la professione religiosa, la morte; come anche le deliberazioni delle comunità. le collazioni degli uffizi e de benefizi, ed in generale tutti gli atti, de' quali è necessario che la verità costi autenticamente, ed a' quali si possa ricorrere in tutte le occasioni, in cui divien necessaria questa pruova, o per un giudizio, o per altra occasione. Tutti gli atti di queste due specie hanno le loro maniere proprie per iscriverli.

Quelli che di loro natura riguardano solamente particolari, che contrattano insieme, o i loro eredi; come un mutuo, una vendita, un conto, ec. per provare le convenzioni ed altri afferi, possono essere scritti in due maniere, o dalle parti se sanno firmare, o da un uffiziale pubblico, che è il notajo, per le persone illitterate: ed è anche in libertà delle persone che sanno scrivere, e sovente è utile, e parimente necessario, che gli atti sieno fatti da un notajo, il cui ministero, tra gli altri, produce questi due effetti: l'uno, che gli atti fatti da un notajo portino seco la pruova della verità, per l'autorità pubblica che loro dà il carattere dell' uffiziale; laddove le scritture private possono esser negate, ed obbligano alla verificazione. L'altro, che gli atti fatti da' notaj, danno l'ipoteca su i beni di colui che si obbliga, e la scrittura privata non ne dà; perchè altrimente, sarebbe facile a' particolari di farla perdere con un' antidata e con un credito, il cui obbligo, e la cui ipoteca fossero più antichi.

Tutti gli altri atti che riguardano persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i registri pubblici, le collazioni ed altri simili ; debbono essere scritti dalle persone che hanno il carattere ed il ministero pubblico, per fare o per ricevere tutte queste diverse specie di atti. Così i notaj rice-

#### Delle maniere di terminare le liti Go.

vono i testamenti e i codicilli; i curati tengono i registri de' battesimi, de' matrimonj e de' morti; e tutti gli altri diversi atti debbono farsi dall' uffiziale che n'è incaricato, ed i notaj stipulano tutti i contratti, e fanno tutte le scritture private.

Tutti questi diversi atti di ogni natura hanno ciò di comune, che sono pruove scritte, e che essendo provata la loro verità, pel carattere che ricevono, o dalla formalità pubblica e dalla firma dell' uffiziale, o dalla firma del particolari, servono di pruova della verità del fatto, che enunciano.

Vi è ancora una quarra specie di pruove, che chiemansi presunzioni, vale a dire, conseguenze che si ricavano da certi fatti noti e provati, per congetturarne o dedurne il fatto, di cui si cerca la verità, e di cui questi fatti noti sono segni ed indizj. Questa sorte di pruove chiamansi presunzioni, perchè non dimostrano il fatto stesso che dee essere provato; ma provano la verità di altri fatti, la cui cognizione scuopre, indica, e fa congetturare e piesumere il fatto, di cui si cerca la verità, per la connessione naturale e necessaria de' fatti nati cogl' ignoti. Essendo le presunzioni conseguenze, che si ricavano da fatti noti, per applicarle al fatto, di cui si dee cercar la prova, sono sicure o dubbie, a properzione che è sicura o dubbia la connessione de fatti noti col fatto ignoto. E sicrome alcuni fatti hanno una sicurissima concessione con altri, così alcune presunzioni formano pruone certe e sicure; quelle poi che sono fondate sopra fatti, la cui connessione è incerta, non fango gruova. Ecco un primo esemnio di una presunzione certa: se si prova che due

uomini essendosi provocati con parole, uno abbia inseguito l'altro che fuggiva, e questi essendosi ricoverato in una casa, l'altro vi sia entrato e ne sia uscito colla spada insanguinata, e che colui che in tal maniera è stato inseguito, si trovi ferito con colpi di spada in questa casa, dove non era alcuno; la riunione di tutti questi fatti induce la pruova, che quell'aggressore ha ucciso quest' uomo. E sebbene niuno lo abbia veduto ammazzare, basta però che sia stato veduto l'aggressore colla spada nuda inseguire ed entrare nella casa, ed uscirne poi colla spada insanguinata, e che si sia trovato morto il ferito, e la casa senz' altre, persone: poiche questi fatti provati hanno una conressione naturale e necessaria con quello, che rimane da provare, cioè che questo aggressose ha vibrato il colpo che niuno ha veduto dare. La connessione di questo fatto cogli altri, forma una pruova compiuta per dedurne, che questo aggressore ha dato il colpo; e questa pruova di un fatto che non è noto nè per la confessione, qualora l'aggressore nega, nè per testimoni che abbiano veduto dare il colpo, ne per altre vie, si riduce alla congettura ed alla presunzione, vale a dire alla conseguenza naturale, colla quale si conchiude da questi indizi, chi ssendo impossibile da una parte che alcun altro abbia dato il colpo, ed essendo dall'altra parte cosa naturale che lo abbia dato colui, che ha inseguito il suo inimico, necessita a giudicare ch'egli sia l'omicida.

Ma se si prova che un uomo sia stato trovato solo dappresso al cadavere di una persona uccisa in una pubblica strada, la conseguenza non è sicura 26 Delle maniere di terminare le liti &c.

ch' egli abbia commesso l'omicidio. Poichè ha potuto egli sopraggiungere dopo il fatto dell'uccisore; e la sua presenza non avendo una necessaria connessione coll'omicidio, rimane incerta la presunzione, e non forma una pruova indubitata. Vedesi da questi due esempi, che le presunzioni possono essere o indubitate e certe, o dubbie ed incerte. Sono indubitate, quando formano una pruova intera e perfetta; e senza che alcuno abbia veduto il fatto in questione, si può tener per certo che sia avvenuto, quando veggonsi le sue cause, gl' indizi, gli effetti, le conseguenze, e gli altri fatti che ne sono inseparabili, e che vi hanno un tal rappporto, da non poter sospettare di non essere avvenuto questo fatto, come nel primo esempio. Al contrario le presunzioni sono dubbie, quando sono fondate sopra indizi incerti o equivoci, e fallaci nelle loro conseguenze; e perciò tutta la forza di questa specie di prove presuntive, consiste nella necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto. Le pruove di questa natura sono gravi o leggiere, sicure o incerte, a proporzione che questa connessione è naturale e necessaria, sicura e certa, oppure dubbiz.

Da queste osservazioni sull'ultima specie di pruove per presunzioni, ne segue che dipendendo le presunzioni dal giudizio, che dee farsi dalla necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto, di cui si cerca la verità, o dall'incertezza di questa connessione, dipendono per conseguenza dal discernimento delle cause, d'onde si può o non si può dedutre questa connessione. E siccome si ricercano pochi lumi per iscoprire la verità di un fatto, quando è provata o per mezzo di testimoni di vista. o per mezzo di una scrittura; così vi bisognano molti lumi, molta prudenza, ed anche molta pratica nelle occasioni, nelle quali bisogna giudicare per presunzione, per discernere tra gl' indizi che appariscono, quali sieno dubbi e quali sicuri; e si ricerca anche più prudenza, quando non appariscono gl'indizi, per cercarli e per iscoprirli.

Questa difficoltà fa giustamente ammirare la perspicacia e la saviezza di Salomone, nel celebre giudizio fra le due donne, ciascuna delle quali voleva esser creduta madre del figlio vivente. Trattavasi di scoprire la verità di un fatto occulto, e di cui non era nota alcuna circostanza, tal che non appariva alcun indizio per formarne presunzioni; e la saviezza di questo giudizio consisteva a scoprire un fatto che poteva esser noto, e che facesse conoscere qual era la madre. A questo oggetto Salomone espose le due donne al pericolo di veder morire il bambino, essendo sicuro che questo pericolo sorprenderebbe e turberebbe la vera madre, e che nell' altra non potrebbe fare la medesima impressione, ne produrre gli stessi segni. La sorpresa e l'agitazione della vera madre fecero conoscere l'amore e la tenerezza, che la natura le aveva dato pel suo figlio, e fecero sicuramente giudicare qual era la madre; perchè vi era una connessione naturale e necessaria, tra la qualità di madre e questa tenerezza, e tra questa tenerezza e quest' agitazione alla vista di un tal pericolo; e questa connessione di tali effetti necessari colle loro cause naturali, scoprì la madre 28 Delle maniere di terminare le liti &c.

con maggior certezza di quello che avrebbe fatto l'esame di molti testimonj. Imperocchè i testimonj possono ingannare, o essere ingannati; e tutta la forza della pruova consiste nella presunzione del loso discernimento, per riconoscere i fatti, di cui sono testimoni, e della lor fedeltà in riferirli; ma questa presunzione può essere mal fondata, com'era quella della testimonianza de' due vecchi contro Susanna. Ma le pruove che si tirano dalle conseguenze necessarie, argomentando dagli effetti naturali alle loro cause, e dalle cause a' loro effetti, sono molto più certe ed infallibili. Così, per esempio, se scorgesi in alcuno il moto di una passione, malgrado il suo disegno di dissimularla, questo moto è una pruova indubitata della passione che lo ha prodotto; così gli altri effetti indicano le loro cause, c trattasi solamente di discernere la necessaria connessione degli effetti colle cause, e la necessaria conseguenza de' fatti noti, la quale si può applicare al fatto in questione. Quindi è che la massima, che non bisogna giudicare per via di presunzioni, è nel tempo stesso falsa e vera, secondo le due surriferite maniere di presumere. Poichè si deduce sicuramente la verità della causa, dalla verità dell' effetto, o la verità dell'effetto dalla verità della causa. quando è sicura la connessione dell' una coll'altra. Ma falsamente si conchiude, quando si attribuisce ad una causa l'effetto di un'altra; o si conchiude senza certezza, sotto pretesto di una connessione apparente tra questa causa e l'effetto dell'altra. Se gl' indizi poi sono incerti, come se nel caso di una persona uccisa nella pubblica strada, troyandosi un

uomo

uomo solo dappresso al cadavere, si giudichi ch' egli lo abbia ucciso, vi sarà pericolo o di giudicar falsamente, perché può essere che quest'uomo sia sopraggiunto dopo la fuga dell'uccisore; o di giudicare senza certezza e condannarlo malamente, se non vi sieno altri indizi che determinino sicuramente a giudicare ch' egli sia il reo. E siccome nel dubbio sarebbe ingiusto il condannarlo, è meglio lasciare al giudizio di Dio il vero colpevole, quando non è provato il suo delitto, che arrischiare l'ineiusta condanna di uno che può esser innocente.

Le presunzioni non sono dunque certe e concludeuti, se non quando la connessione del fatto noto col fatto ignoto è così necessaria, che fa giudicare sicuramente della verità di questo fatto pel rapporto che ha coll'altro; e questa specie di prova è così naturale e concludente, che le leggi hanno stabilite certe presunzioni per la pruova della verità. Così nel dritto romano (1), se un uomo ed una donna accusati di adulterio, essendosi difesi dagl'indizi che militavano contro di loro, ed essendo stati assoluti, si unissero in matrimonio; sarebbero puniti dell'adulterio per la sola presunzione, che il matrimonio sarebbe un effetto della medesima passione. che gli aveva rendati sospetti di adulterio. Così. in Francia, si presume che la donna, la quale occulta la sua gravidanza ed il suo parto, abbia fatto morire il suo figlio, qualora non si trova essere stato seppellito o battezzato pubblicamente; appoggiando la presunzione su ciò, che chi non ha voluto com-

<sup>(1)</sup> L. 14 cod, de adultar.

30 Delle diverse specie di azioni.
parir madre, abbia soffocato il figlio, la cui nascita
la disonorava.

Queste sorte di presunzioni chiamansi violente, secondo l'espressione del papa Alessandro III (1) in un altro esempio, sul quale si può fondare un giudizio sicuro.

## TITOLO I.

Delle diverse specie di azioni.

### SOMMARIO.

- 1. Cosa sia azione.
- 2. Tre specie principali di azioni.
- 3. Azioni personali, e da che esse nascono.
- 4. Due specie di azioni personali.
- 5. Azioni reali.
- 6. Azione confessoria o negatoria.
- 7. Azione ipotecaria.
- 3. Azione possessoria.
- 9. Come l'azione ipotecaria diviene mista.
- 10. Altre azioni miste.
- 1. L'azione è il dritto che abbiamo di dimandare in giudizio ciò che ci è dovuto, o la riparazio-

<sup>(1)</sup> Cap. 12 de prasumpt,

ne di una ingiuria reale o verbale da noi ricevuta (1).

2. Le azioni si dividono in due specie principali, cioè personali e reali. Le azioni miste partecipano

dell' una e dell' altra specie (2).

3. Le azioni personali sono quelle, in virtù delle quali noi agiamo contro una persona, che ha contratto con noi qualunque obbligo, o che ci ha fatto qualche torto, affine di costringerla a pagare ciò che ci deve, o ad eseguire il convenuro. Queste azioni sono annesse alla persona, e ne sono inseparabili; e si esercitano non solo contro l'obbligato, ma ancora contro chiunque lo rappresenta. Regolarmente esse nascono, o da un delitto, o da un contratto, su cui si fonda l'intenzione dell'attore (3).

4. Le azioni personali si dividono in civili, ed în criminali. Le azioni civili sono quelle, che s' intentano per il pagamento di un debito, o per altri

(1) Actio .... nihil aliud est, quam jus persequendi in judi-

cio: quod sibi debetur: Inst. lib. 4 tit. 6.

Lex .... Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus, verberatusve, domusve ejus vi introita sit, l. cornelia ff. de injuriis.

(2) Omeium .... actionum quibus inter aliques apud judices, arbitrosve de quacumque re quaritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt, aut in personam, Inst.

lib. 4 tis. 6 § omnium .

Quedam actiones mixtam causam obtinete videntur, tam in rem quam in personam; qualis est familiæ etciscundæ actio, quæ competit conætedibus de dividenda 'æteditæte. Item communi dividundo, quæ inter cos redditur, inter quos aliquid commune est, at id dividatur; item finium regundurum actio qua inter cos agitur, qui confines agros habent, ib. §. quadam.

ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditæ sunt actiones in personas, per quas intendit adversatium ei date aut faccie oportere, aut aliis quibusdam modis, Inst. lib. 4 sis. 6 9, amnium.

titoli puramente civili. Le criminali sono quelle, con cui dimandiamo la riparazione di una ingrostizia o di una ingiuria, fatta a noi, o a qualche nostro dipendente. Talvolta queste due azioni ne compongono una sola; ed allora questa chiamasi azione

mista (1).

5. Nella stessa maniera, che le azioni personali sono annesse alla persona; così le azioni reali seguitano la cosa, in qualunque mano essa passi. Sotto la parela cosa si comprendono non solo i fondi ed i tenreni, ma ancora i dritti reali, di cui un fondo può esser gravato; come le servitù, le ipoteche, i censi ec. Quest' azione non è sempre fondata sopra un contratto, o sopra una obbligazione precedente; ma sulla proprietà del fondo, oppure del dritto, che gone l'attore, il quale trovasi in istato di rivendicare i sun beni (2).

6. Quando il proprietario di un fondo intenta un' azione reale, affine di rivendicare una servitù sopra un altro fondo, quest' azione si chiama confessoriz.

(1) Ex malefielle ... prodite actiones, aliz tantum porne persequenda causa comparata sunt: alia tam pena, qum tet petsequendz, & ob id miste sent. Inst. lib. 4 ili. 6 f. ex ma-

leficils .

<sup>(2)</sup> Aut cum en agit, qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua se controversiam. Quo casu prodita actiones in rem sunt; veluti si rem corporalem possidezt quis, quam Tings suam esse affirmet, possessor autem damiaum ejus se esse dicat. Nam si Titius suam esse intentat, in rem actio est . Eque si egat quis, jos sibi esse fundo forre vel adibus utendi , fruendi , vel per fundum vicini cuadi , agendi , vel ex fundo vicini aquam ducendi; in tem actio est. Ejustem generis est actio de jure prædiorem urbanorum : veluri si quis agat , jus sibi esse altius ades suas tollendi prospiciendive, vel projiciendi sliquid vel immittendi tignum in vicini ædes. Inss. lib. 4. sis. 6. 9, omo winm agas,

E quando il proprietario sostiene che il suo fondo non ha il peso di quella servitù, cui si vorrebbo assoggettare, l'azione chiamasi negatoria (1).

7. L'azione ipotecaria è quella, che il creditore esercita sopra gli stabili, che gli sono stati assegnati dal suo debitore, ancorchè il creditore non ne abbia ricevuto il possesso; ed ha luogo, tanto se lo stabile si trovi in mani del debitore, quanto se sia passato in quelle di un terzo (2).

8. Colui che essendo nel possesso di un fondo, o di qualche dritto, rimane turbato, oppure spogliato del possesso, può intentare l'azione possessoria, per esser mantenuto nel possesso, se non si tratta, che di una semplice turbativa, oppure per ricuperarlo,

se lo ha perduto (3).

9. Per mezzo dell'azione ipotecaria si propone l'istanza, che un fondo sia dichiarato soggetto ed ipotecato al debito o alla rendita, di cui taluno va creditore. Quest'azione per dritto è reale; ma molte volte si rende mista, con risolversi che il posses-

(1) In confessoria actione que de servitutibus movetur, fructus etiam veniunt .... sed & in negatoria actione (ut Laben cit) fructus computantur quanti interest peritoris, con uti fundi suiti-

nere adversarium I. loui. 4 ff. si servitus vindicetur.

(2) Serviana (2010) & quari serviana (qua etiam hypothecaria vocatur) ex îgsius pratoris jurisdictione substantiam capiunt ... quasi serviana ... est qua cieditores pignota, hypothecasve persequintur ... nam (tem) qua ine traditione, outda conventione tenetur, proprie hypotheca appellatione contineri

dicimus . Inst. 1. 4 2. 6 6. 7.

<sup>(1)</sup> Sequitur ut dispiciamus de interdictis seu actionibus, quæ pro ils exercentur. Erant autem interdicta formæ atque conceptiones verbosum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod tune maxime fiebat, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur. Instit. lib. 4. els. 15.

Belle diverse specie di azioni.

sore del fondo debba pigare una certa somma o rendita, ed in altro caso debba abbandonare il fondo. Quando il debitore, o chi ne rappresenta il dritto, è in presesso del fondo, quest'azione è sempre mista (1).

delle re i. Tali sono l'istanze di dividere un fondo fra molti coeredi, fra soci, fra condomini ec.; o di mettere i termini in un terreno; perchè la divisione de' fondi è una cosa rea e, ma la restituzione de' frutti, il rimborso delle spese, sono personali (2).

## TITOLO II.

Della maniera d'instituire i giudizj, e delle eccizioni.

#### SOMMARIO.

#### 1. Cosa sia la citazione.

(1) Serviana (actio) & quasi serviana (quæ etiam hypothecatia vocatur)... quasi serviana autem est, qua creditores pigno a hypotecasve persequuntur. Inst. lib. 4 tit. 6 §, item terviana.

12) Quadam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in tem quem in personam, quatis est familia erciscanda actio, qua competit colassedibus de dividenda hereditate. Item communi dividundo, qua inter cos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividutur. Item finium regundorum actio qua inter cos agitur, qui confines agros habent, Inst, lib, 4 sit, 6 § quadam.

- 2. Formalità necessarie per le citazioni.
- 3. Come si citino gli assenti, o coloro che non banno domicilio fisso.
- 4. Dilazione, che si accorda a comparire.
- 4. Giorni che non sono compresi nella dilazione.
- 6. Contumacia del reo convenuto.
- 7. Se ne' giudizi contumaciali si accordino tutte le dimande dell' attore.
- \$. Delle difese contro l'istanza.
- 9. Ragioni per declinare una giurisdizione.
- 10. Quando si propongono le eccezioni dilatorie.
- at. Come si risolvano le istanze d'incompetenza.
- 12. L'eccezioni dilatorie debbono proporsi intte in-
- 13. Dell'eccezioni perentorie.
- 14. Dell'offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sta alcuna eccezione da opporre.
- 35. Giusizio degli affari sommarj.
- 36. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo precuratore.

1. La citazione dee riguardarsi come il fondamento di ogni procedura. Essa è un atto, con cui un
uffiziale pubblico (che in alcuni parsi d'Italia si
denomina portiere, in altri cursore) chiama in giudizio il reo convenuto, per vedersi con dannare all'esecuzione di quanto si dimanda dall'attore (1).

<sup>(1)</sup> In jus vocare, est juris experiundi causa vocare, in jus ff. de in jus vocando.
Omnium , . . actionum instituendatum principium ab ca pro-

36 Della maniera d'instituire i giudizj, &c.

z. La citazione dee esser libellata; cioè dee sommariamente contenere la dimanda, ed il titolo su cui questa si fonda; dee presentarsi personalmente al reo convenuto, o almeno nel luogo del suo ultimo domicilio; e finalmente nella relazione dee spiegarsi la persona o il luogo, in cui è stata presentata (1).

3. Chi non ha domicilio noto, può esser citato ad valvas curiæ, gli assenti dal regno, ed i condannati alle gaiere, si citano nel luogo del loro ultimo domicilio.

4. Quando si cita una persona, le si dee assegnara una dilazione; non solo perchè abbia tempo a compatire, ma ancora perchè possa esaminate se dee acquietarsi all'istanza, oppure preparare i documenti, che possono servire alla sua difesa. Questa dilazione è differente, secondo la lontananza del domicilio del citato dal luogo, in cui si tiene tribunale, ed anche secondo le qualità de' tribunali. Il giudice ancora può abbreviare questa dilazione, quando l'affare è pressante, e quando conosce esser cosa pericolosa l'accordare la dilazione ordinaria.

5. Il giorno, in cui è stata eseguita la citazione,

te edicti proficisciter, qua prator edicit de in jus vocando. Utique enim imprimis adversatius in jus vocandus est: id est, ad cum vocandus qui jus dicturus sit. Inst. S. ule, de pana temere liti-

(1) Qua quisque actione agere volet, cam edere debet! nam equissimum videtur, cum, qui acturus est edere actionem, ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat. Et el cemendendam putat, veniat instructus ad agendum cognita actione, qua conveniatur, l. 1 f. de edendo.

e l'altro in cui scade, non sono compresi nella dilazione; ma tutti i giorni intermedì, ancorchè non giuridici, vi sono compresi (1).

6. Se il reo convenuto non costituisce il procuratore, e non presenta alcuna difesa, nel termine della prima dilazione accordatagli, non si può venire alla condanna, senza accordargli un nuovo termine -

7. Ne' giudizi contumaciali, cioè quando il reo convenuto non si presenta, non si debbono accordare all'attore che quelle dimande, le quali appariscono giuste, e che sono ben verificate. In conseguenza può accadere, che l'attore perda la causa, anche senza contradditore (2).

8. La prima cosa, che dee fare il reo convenuto. dopo essersi presentato, si è di preparare la sua difesa, e di esibire l'originale, o la copia autentica de' documenti, con cui intende d'impugnare la dimanda dell'attore. La difesa comprende qualunque sorte di eccezioni; e queste alcune so-

(1) Questa regola però non è costante; ma in alcuni paesì i giorni intermedi, che non sono giuridici, non corrono a danno del citato.

(2) Post ediftum peremptorium imperratum, cum dies eine supervenit, tune absens cirari debet: & sive responderit, sive non responderit, agerut causa & pronuntiabitur : non utique secundum præsentem; sed interdum vel absens, si bonam causam liabuit, vincet, 1. 73 ff. de judicits & ubi quisque agere mel convenirs

Cum autem eremodicium ventilatur, sive pro actore, sive pro reo: examinatio causz sine ullo obstaculo celebretar. Cum enim terribiles in medio proponuntur scriptura, litigatoris absentia, Dei præsentia tepleatur, l. properandum, & cum autem, con, de ju-

dielis .

38 Della maniera d'instituire i giudizj, &c.
no declinatorie, altre dilatorie, altre perentorie (1).

9. Il reo convenuto declina la giurisdizione del giudice, davanti il quale è stato citato, e dimanda di esser rimesso ad un altro tribunale, quando l'affare non è della competenza del detto giudice; quando nelle azioni personali questo giudice non ha giurisdizione nel luogo del domicilio delle parti; quando nelle azioni reali il giudice non ha giurisdizione nel luogo, in cui è situata la cosa, che si dimanda; quando la causa è stata già introdotta in un altro tribunale; quando il reo convenuto ha ottenuro dal sovrano un altro giudice diverso dal suo giadice ordinario. Si dimanda ancora la remissione ad un altro tribunale, quando una delle parti è membro del tribunale, oppure vi ha parenti fino ad un certo grado; ed in tutti questi casi si dice far avocare la causa.

ma di tutte le altre. Imperocché non è più permesso di ricusare un giudice, dopo che si è accon-

(1) Sequitur ut de excepționibus discipizmus. Comparate autem sunt exceptiones defendendorum corum gratia, cum quibus a-

gitur . Inst. de except. f. 1.

Appellanunt aurem exceptiones, alix perpetuz & peremptorix, alix temporales & dilaronix. Pe petux & peremptorix sunt, qux semper agentibus obstant, & semper tem de qua agitur perimunt. Qualis est exceptio doli mali, & quod metus causa factum est, & pacti conventi, cum ita convenetit, ne omnion pecunia peteretur. Temporales acque dilatorix sunt, qux ad tempus nocent & temporis dilationem tribuvot. Qualis est pacti conventi cum ita convenetit, ne intra cerrum tempus ageretur, veluti intra quinquennium. Nam finito co tempore, non impeditur actor tem exequi. Itid, 5. 8.

sentito alla sua giurisdizione, o come dicesi, dopo che si è prestato il consenso (1).

11. Il giudice dee decidere sommariamente le istanze della remissione delle cause. E se la cognizione dell'affare non è di sua pertinenza, dee ri-

mettere la causa a' giudici competenti (2).

12. L'eccezioni dilatorie sono quelle, che tendono a far differire il giudizio, e ad impedire che il giudice non possa procedere, finchè non abbia pronunciato su queste eccezioni. Esse risultano, o dalla qualità dell'azione intentata; come allorche il creditore, che ha accordato un termine al pagamento, lo dimanda prima che sia spirato questo termine; oppure dalla qualità della persona, che agisce; come se un minore intenta un' azione, senza l'intervento del curatore (3).

13. Per non dare il comodo a' litiganti di proluugare le cause, si vuole, che chi ha molte eccezioni dilatorie, le debba proporre tutte in un sol atto. Ma da questa regola sono eccettuate le vedove, i pupilli, e le altre persone privilegiate; come pure gli eredi, i quali non sono obbligati a proporre le altre eccezioni dilatorie, se non dopo spirato il

(1) Præscriptiones fori in principio litis, a litigatoribus oppanendas esse, legum decrevit auftoritas, I. prascriptioner cod. de

Et in pifvatorum causis hujusmodi forma serverur, ne quemquam litigatorum sententia, non a suo judice dicta, constringat,

1. & in privatorum cod. end.

(3) V. la legge citata qui sopra all'art, 2.

<sup>(2)</sup> Si militaris jaden super ea causa, de qua civilibus actiopibus disceptandum fuit .... cognovit, etiam remota appellatione, id quod ab eo statutum est , firmitatem judicati non habet , l. judex. Cod. si a nou competente judice judicasum esse dicatur.

40 Della maniera d'instituire i giudizi, &c. termine, ch' è stato loro accordato a delibe-

rare.

14. L'eccezioni perentorie sono dirette ad annullare, o estinguere la pretensione dell'attore, ed a fare assolvere il reo convenuto. Tali sono il pagamento, la compensazione, la prescrizione ec. (1).

15. Quando il reo convenuto non ha alcuna eccezione contro l'istanza de'l'attore, egli deve esibirsi pronto a rendergli giustizia, per impedire così il corso del giudizio. Se egli offre un partito ragionevole, e l'attore lo ricusa mal a proposito, dee questi esser condannato alle spese occorse, dopo l'offerta fatta dal reo convenuto.

16. Gli affari sommari, come sono ne tribunali inferiori le cause di tenue somma, deb'bono esser giudicati all' udienza, senza che sia permesso a' giu. dici di differirli (2).

17. Quando pendente la causa muore una delle parti, dee l'altra parte far citare l'erede del defonto, acciò subentri nel giudizio, se non lo ha fatto da se stesso. Quando poi muore uno de' procuratori, si fa citare la parte a constituire un nuovo procuratore, e poi si riassumono gli atti nello stato, in cui trovavansi in tempo della morte.

(1) V. la legge citata nel suddetto art. 2.

<sup>(2)</sup> Sit tibi quoque .... studium, lites cum omni æquitate audire, & ompes quidem brevieres, & quacumque maxime vilium sunt, ex non scripto decidere, & judicare, & liberare omnes alterna contentione nov. 17 cap. 3.

### TITOLO III.

Degl' interessati in causa.

## SOMMARIO.

- 1. Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio.
  2. Mesedo con cui si dee procedere dopo tale istanza.
- 3. Avanti chi l'interessate debba comparire.

uando una persona ha qualche interesse nella lite introdotta in un tribunale, tanto in prima istanza, quanto in grado di appellazione, può dimandare di esser ammessa a stare in giudizio come una delle parti litiganti, affine di difendere i suoi dritti (1).

2. L'istanza di esser ammesso a far parte in giudizio, come interessato in causa, dee spiegare la ragioni, ed i documenti, su cui essa si fonda; a deve notificarsi alle parti, acciò si possa vedere se chi vuole intervenire, ha veramente interesse nella

<sup>(1)</sup> Principaliter causam ejus de quo supplicas esse, quame quam perspicimus. Non cum te eum ad libertatem perduxisse profitearis, illius interest magis solemniter suum tueri statum, & consequenter tua etiam agetur causa. Nam si ab eo contra quem fundis preces, servus dicatur, cique libertas ex manumissione tua viadicetar: probatio servitutis originis, & beneficium manumissionis libertatem illi assignans, tuum etiam jus patronatus ruetur, si vero consentiat servituti: tune jure concesso, adito praside provinciae, eum tavitum etiam defendere potetis, i, principaliter, 19 ced, de liberali causa.

causa, oppure se si è mendicata il suo intervento a

solo fine di tirar in lungo l'affare.

3. Chi sa istanza d'intervenire come interessato. dee comparire in quel tribunale, in cui è stata introdotta la causa dall'attore principale. La ragione si è, che in questo giudizio l'interessato fa la figura d'actore, e come tale dee seguire il foro del ten convenuto (1). Ciò però non gl' impedisce di poter ricusare il giudice, quando abbia motivi di una legistima ricusa.

#### TITOLO IV.

Della ricusa de' giudici.

#### SOMMARIO.

- 2. Quando la parte possa ricusare un giudice.
- 3. Parentela del giudice colla parte fino al quarte grado.
- 3. Altro motivo di ricusa.
- 4. Altro motivo.
- 3. Metodo per proporla.
- 1. De una delle parti ha per sospetto il giudice, per cause legittime e ben provate, può ricusarlo,

<sup>(1)</sup> After rei forum .... le affer, cod, ubi in rem affie exergeri debeat .

vale a dire può impedire, ch' egli giudichi în quella causa.

2. Nelle cause civili il giudice può esser ricusato, se è consanguineo, o affine di una delle parti, fino al quarto grado inclusive, calcolato secondo le regole del dritto canonico (1). Ma se le parti consentono in lui, non ostante la circostanza della parentela, egli può giudicare validamente.

3. Si può ricusare un giudice che abbia un'inimicizia capitale con alcuna delle parti, oppure che vi

abbia una lite pendente.

4. Un giudice può ricusarsi se vive troppo familiarmente con alcuna delle parti; come se mangia spesso in di lei compagnia; se le ha servito di avvocato nella medesima causa; se ha fatto sollecitazioni in di lei favore; se è stato giudice in un altro tribunale, oppure arbitro della causa medesima (2).

5. Per proporre la ricusa di un giudice, se ne debbono spiegare i motivi in una istanza, che dee esser soscritta dalla parte medesima, oppure dal suo procuratore, il quale però abbia a tale oggetto una procura speciale. Peraltro il procuratore di un assente può dimandare, che il giudice si astenga, finchè gli sia accordata una dilazione, affine di poter risapere il sentimento del suo principale; ed in-

(2) Quisquis vult esse causidicus, non idem in eodem negotio sit advocatus & judex : quoniam aliquem inter arbitros & pattonos oportet esse delectum, l. quisquie, 6 sed, de pestulande.

<sup>(1)</sup> Qua lege ( Cornelia ) cavetur, ut non judecet qui eil qui agit, gener, socer, vitticus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquam ea cognatione, affinitateve attinget. l. lex Core nelia 5 ff. de injuriis.

44 Della man. di compilare le prove giudiziali. tanto il giudice dee astenersi da qualunque atto (1).

## TITOLO V.

Della maniera di compilare le prove giudiziali.

Nel titolo VI del libro III della prima parte di quest' opera, si è spiegato tutto ciò che concerne le diverse specie di prove, risultanti dalla scrittura o da' testimoni; le pruovo ricavate da' fatti articolati, e ciò che riguarda le diverse presunzioni. Debbesi ora ragionare del metodo giudiziale, che si osserva su queste differenti specie di pruove, e dell'ordine de' giudizi.

#### SOMMARIO.

- 1. Ricognizione delle scritture private.
- 3. Come si riconescone le scritture.
- 3. Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento.
- 4. La querela di falsità non esclude le altre eccezioni, che pessono proporsi contro un decumento.

5. Tran-

(1) Non facile per procutatorem quis recosabitue: quoniam famm causa est: nisi conster ei a tutore mandatum nominatime leg, non solum 39 f. de precutatarib, & desentaris.

- 5. Transazione sopra un decumento falso.
- 6. Relazione de' periti
- 7. Accesso de giudici.
- 8. Interrogatori sugli a ticoli.
- 9. Metodo gindiziale per gl'interrogatori.
- 10. Se la parte possa ritraffare l'interrogatorio.
- 1. Quando un documento prodotto dall'attore per prova della sua dimanda, o dal reo convenuto per prova della sua eccezione, non è che una scrittura privata, la quale viene impugnata dalla parte avversa, è necessario di farla riconoscere, affine di stabilire la sua autenticità.
- 2. Questa ricognizione si fa alla presenza del giudice nella forma seguente. Si presenta al giudice il documento, di cui s'impugna l'autenticità, nel giorno e nell'ora, intimata alla parte per mezzo della citazione: il giudice dicifra il documento e lo comunica. Indi le parti convengono fra di loro nella scelta delle persone che debbono servire da perici nella ricognizione del carattere, e se non possono accordarsi in questa scelta, il giudice li destina ex officio: si presentano a' periti altre scritture consimili, di cui non cada controversia sull'autenticità del carattere. I periti fanno il confronto del carattere di queste scritture certe con il carattere della scrittura controversa, e poi stendono la loro relazione. Quando non vi è alcuna scrittura di colui che nega il suo carattere, si obbliga costui a scrivere, e poi da' periti si fa il confronto de' caratteri. Se poi la persona di cui s'impugna la scrittura, sia morta, si

Tom. IX.

46 Della man. di compilare le prove giudiziali. fa riconoscere il carattere da testimonj pratici della mano del defonto (1).

3. Chi ha dichiarato in un giudizio di non voler far uso di un documento, non può cambiar volontà, perchè si presume, o che sia persuaso della falsità del documento, o che almeno lo abbia creduto inutile. Per altro la dichiarazione di una parte di non volersi servire di un documento, ed anche il giudizio formale pronunciato sulla sua falsità, non possono pregiudicare ad un terzo, che non ha fatta questa dichiarazione, o che non è intervenuto nel giudizio (2).

4. Ancorchè si sieno impiegati altri mezzi per distruggere la rilevanza di un documento, pure si può in qualunque termine della causa impugnarlo colla

(1) Si quando..., quispiam voluerit secundum eas qua ab adversatio prolata sunt literas, fieri examinationem: non accusetur hoc tanquam non recte sit factum. Cui enim ipse credidit & quod protulit is contra quem, & ex quo suas affirmat allegationes, hoc non accuset, neque prohibeat accusationem literatum ad eum fieri. Licet contingat esse documentum minu cujuscunque conscriptum. Neque enim ipse sibi tesistit: & qua affirmavit hac accusabit. Si vero etiam ex publicis archivis proferatur charta, velue de suscepto descriptio, mense gloriesissimorum profestorum... & quod ex publicis archivis profertur, & publicum habet testimonium, etiam susceptibile hoc esse ad collationem manuum ponimus. Novella 49 cap. 2.

(2) Si adversarius tuus, apud acta præsidis provinciæ, cum sides instrumenti quod proferebat, in dubium revocaretur, non usurum se contestatus est: vereti non debes ne ca sctiptura, quam non esse veram, etiam professione ejus constitit, negotium denuo repetatur. l. si adversarius 3 Cod. de side instrumentorum.

Si uteris instrumento, de quo alius accusatus filsi victus est, & paratus est (si ita visum fuerit) a quo pecuniam petis, ejusdem criminis te reum facere... non oberit sententia, a qua nec is, contra quem data est appellavit: nec tu qui tune crimini non eras subjectus, appellate debuisti, l, si uteris 2 Cod, ibid.

querela di falsità (1). Come pure chi si è impegnato a provare la falsità di un documento, e non vi è riuscito, può dare al documento altre eccezioni, e dimostrarne la irrilevanza (2).

3. Si può far annullare una transazione, fondata sopra un documento falso; ma ciò non è permesso, quando prima della transazione è stata obbiettata la falsità di un documento, e si è transatto su questa falsità medesima (3).

6. Quando si disputa sulla verificazione di una cosa, la quale non può esser ben saputa, che dai periti in qualche arte o mestiere, si ordina la relazione di due periti sopra i fatti accennati nel decreto. Ciascuna delle parti dee nominare il suo perito, e

(2) Eum qui inofficiosi querelam delatam non tenuit, a faisi accusatione non submoveri placuit. Idem observatur etsi e contrario, falsi crimine instituto victus, posten de inofficioso actionem exercere maluerit, I. euro qui 14 Cod. de inoficioso testamento.

<sup>(1)</sup> Cum quidam instrumentem protulerit, vel aliam chartulam, eique fidem imposnerit, postes autem persona, contra quam ista chattula, vel instrumentum prolatum est, quasi falsum hoc constitutum redarguere niretut; ne dintius dubitetur uttum necessitatem ei qui protulit, imponi oporteat repetita vice hoe prefetre; an sufficiat fides jam approbata. Sancimus, si quid tale eveniat, eum qui petit iterum eam chartam proferri, prius sacramentum præstare, quod existimans se posse falsum redargnere quod prolatum est, ad hujusmodi veniat petitionem . . . . eandem autem copiam ei præstamus, donce causa apud judicem vensilatur. Si enim jam plenissimum finem accepit, & neque per appellationem suspensa est, neque per solidam retractationem, adhue lis vivere speratur: tune satis durum est hujusmodi querele indulgeri: ne ia infinitum causæ tettachentur, & sopita jam negotia per hujusmodi viam iterum apetiantur, i. eum quidam 21 Cod. de fide instru-

<sup>(3)</sup> Ipse significas, cum primum adversatil instrumenta protulerunt, fidem corum te habuisse suspectam. Facta igitur transactione, difficile est ut is qui provinciam regit, velut falsum, cui semel acquievisti, tibi accusare permittat, l. ipse significas 7 cod. ad leg. Cerp. de falsis .

\$8 Della man, di compilare le prove giudiziali.
se una di esse ricusa di nominare il perito, il giudide lo nomina ex officio. Deesi ancora nominare un
terzo perito, quando i due primi non possono accordassi insiem: (1).

7. Talvolta è necessario che il giudice commissario della cansa, visiti personalmente la faccia del luogo, per farne la relazione agli altri giudici. In questo caso si ordina l'accesso sulla faccia del luogo: e s'intima alle parti, acciò vi possano intervenire.

8 8' permesso a qualunque delle parti, ed in qualunque termine del giudizio di dare gl'interrogatori sopra i fatti ed atticoli appartenenti alla causa, davanti il giudice della causa medesima, o davanti un giudice delegato, se la parte che deve risponde re agl'interrogatori, sia assente (2).

9. La parte, che deve rispondere agl'interrogatori, dec esser citata. Se essa comparisce, deve, dopo
aver prestato il giuramento, rispondere personalmenre e non in iscritto, in una maniera chiara e precisa sopra i fatti enunciati negli articoli, ed anche
sopra quelli, in cui il giudice crederà di doverla interrogare ex officio. Se poi non comparisce nell'ora
e nel luogo stabilito, oppure se ricusa di rispondete,

Astim tionem autem oleotum, non solum ab hortolonis fieri sed &c a voc. tis summa us, & losis horara peritiam habentibus, divinis nimirum propositis evangeliis Nevella 62 cap. 1.

<sup>(1)</sup> Mobilium . . . rerum just's preciis, estimatione habita per cos, quos urraque pars elegesit arbitres indicaturos, interposivo inramento simili molo usumfructum habent, t. hac editadi 6 cod.
de secondis nuys.

<sup>(2)</sup> Ul ca oque aquitas jadicem inoverir: aque oportere fierte interrogationem, dubium non est, i. abieumque zi g. de jaterrogat. in jure faciendis.

i fatti si hanno per confessati e verificati in favore della parte, che ha domandati gl' interrogatori. Per altro la parte, che ha mancato di comparire, può in appresso presentarsi per sottoporsi all'esame, ma deve soggiacere alle spese fatte dall'avversario, per la sua contumacia in comparire (1).

10. Chi ha senza malizia avanzato negl'interrogatori un fatto erroneo, di cui in appresso scopre la falsità, può ritrattarsi, e si dee ammettere questa ritrattazione, quando egli dimostri di essersi ingannato, e specialmente quando faccia vedere la maniera, con cui è caduto in errore (2).

### TITOLO VI.

Delle sentenze.

# SOMMARIO.

- r. Cosa sia sentenza.
- 2. Diverse specie di sentenze.

(1) Qui tactit quoque apud prætorem in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negavit se hæredem esse: nam qui omnino non respondit, contumax est: contumaciæ autem pænam hanc ferre debet, ut in solidum conveniatur, quemadmodum si negasset: quia prætorem contemnere videtur, l. de atate 11 §. 4 f. de interrogat. in jure faciendis.

Nihil interest, neget quis, an taceat interrogatus, an obscure respondeat, ut incertum dimittat interrogatorem. Ibid. §. 7.

(2) Celsus scribit: licere responsi pænitere, si nulla captio ex ejus pænitentia sit actoris. Quod verissimum mihi videtur. Maxime si quis postea plenius instructus quid faciat, instrumentis vel epistolis amicotum juris sui edoctus, le de atate §, ult, f. de interrogat, in jure faciendis.

D 3

- 3. Quale sia sentenza giuridica.
- 4. Condanna nelle spese.

1. La sentenza è tutto quello che il giudice ordina, pronunciando sulle differenze che sono state dedotte davanti di lui.

2. Le sentenze sono di tre specie: interlocutorie, provvisionali, e definitive. Quando l'ordine del giudice riguarda solo l'instruzione della causa, o non tende che all'ordinatoria del giudizio, la sentenza chiamasi interlocutoria, sebbene più comunemente altora chiamasi decreto interlocutorio. Quando il giudice ordina, che una delle parti rimanga, o sia messa nel possesso, durante la lite, la sentenza chiamasi provvisionale. La sentenza definitiva è quando il giudice pronuncia sull'affare principale.

3. La sentenza, per esser giuridica, dee esser pronunciata da un giudice competente, e nelle forme legali, e dee esser conforme alle leggi ed agli statuti del paese. Quindi una sentenza è nulla, quando è stata pronunciata da un giudice, che non aveva giurisdizione in quel territorio, o in quell'affare; quando non è stata pronunciata in un giorno giuridico; quando non si sono osservate le dilazioni ed i termini prescritti dalle leggi (;).

<sup>(1)</sup> In cadem observatione numeramus & dies solis, quas dominicos rite dixere majores, qui repetito in sese calculo revolvuntur, in quibus parem necesse est habere reverentiam; ut nec apud ipsos arbitros, vel a judicibus flagitatos, vel sponte electos, ulla sir cognitio jurgiotum, le omnes dies 7 Cod. de ferils. Sive pars, sive integra dilatio fuerit data, co usque judicis offi-

4. Chiunque perde la lite, tanto davanti i giudici ordinari, quanto davanti gli arbitri, deve esser
condannato nelle spese. Ma quando i capi della lite
erano molti, ed il litigante guadagna in un capo,
e rimane perditore negli altri, il giudice può ordinare una compensazione di spese, o condannare uno
de'litiganti ad una porzione delle spese, facendo
compensazione per il di più (1).

### TITOLO VII.

Delle appellazioni.

## SOMMARIO.

I. Cosa sia appellazione.

2. Quando l'appellazione sospende l'esecuzione della sentenza.

3. Cosa può farsi in grado di appellazione.

r. L'appellazione è un rimedio, che le leggi accordano ai litiganti, affine di tar rivocare da un giudice superiore una sentenza pronunciata da un giudice inferiore, quando la credono ingiusta.

cium conquiescat, donce petiti temporis defluxerint curricula. Fexiæ autem sive repentina, sive solembes sint, dilationum temporibus
non excipiantur, sed his connumerentur, I. sive 3 C. de dilationib.
(1) Sive autem alternira parte absente, sive niraque prasente
lis fuerit decisa, omnes judices qui sub imperio nostro constituti
sunt, sciant victum in expensarum causa victori esse condemnandum, I. proporandum 13 §. 7 Cod. de jud.

- 2. L'effetto dell'appellazione è di sospendere l'esecuzione del primo giudizio, eccettuati alcuni casi, în cui per un principio del ben pubblico si è stabilito, che la tentenza, da cui si appella, debba eseguirsi provvisionalmente (1).
- 3. In grado di appellazione si possono proporre nuovi motivi, fare esaminare testimoni, dare interrogatori alla parre; in una parola, fare tutto ciò che serve ad instruire il giudice sopra il fatto principale, ch'è stato deciso in prima istanza (2).

(1) Appellatione interposita . . . in prajudicium deliberationis nihil fieri debere, & in co statu omnia esse, quo tempore pronuntiationis fuetunt, sapissime constitutum est, l. appellat. 3 Cod. de appellat.

(2) si quid aurem in agendo negotio minus se allegasse litigatat crediderit, quod in judicio acto fuerit emissum: apud eum qui
de appellatione coenoscia, persequatur: cum vorum gerentitus nobis nihil aliud in judiciis, quam justitiam locum habete debere,
necessaria res forre transmissa, non excludenda videntur. Si quis
autem post interpositam appellationem, necessarias sibi putaverit
esse personas, per quas apud judicem, qui super appellatione cognoscet, veritatem possit ostendere, quam existimavit occultam,
hocque fieri juden perspenenti: sumptus iisdem ad faciendi itinetis
expeditionem prabere debebit, 1. est 6 § 1 & 2 Cod. de appellat.

Ter hane divinam sanctionem decernimus, at licentia quidem pateat in exercendis consultationibus, tam appellatori quam adverse parti, novis etiam adcersionibus utendi, vel exceptionibus que non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis orientur. & illis conjunctes sunt, que apud anteriorem judicem noscuntur proposite. Sed & si qua dicha quidem allegatio monstrabitur, vel instrumentum aliquod prolatum: probationes tamen illo quidem defuerint rempore, verum apud sacros cognitores sine procrastinazione preberi poterunt: id quoque eos admittere, quo execcitatis jam negotiis, pieniore subveniatur veritaris lamine, l. per hase a Cod. de comper. & reparat. appellas.

# LEGGI CIVILI

NEL LOR

# ORDINE NATURALE

PARTE TERZA.

LIBRO SECONDO.

DE' DELITTI.

#### Discorso Preliminare.

Qualunque azione, ch'è vietata dalle leggi, perchè contraria al patto sociale, chiamasi delitto. Siccome un'azione può essere più o meno dannosa alla società; così sarebbe desiderabile, che la nostra lingua avesse due termini distinti, capaci a qualificare la maggiore o minore gravità di un delitto. Ma queste due voci non le abbiamo; e perciò nel foro si adopra promiscuamente la parola delitto, tanto per denotare un omicidio, un furto, una falsità ec.; quanto per additare una semplice ferita, una ingiuria ec.

L'antico dritto romano distingueva i delitti in pubblici e privati. I delitti pubblici erano quelli, di cui le leggi permettevano l'accusa a qualunque persona, ancorchè non vi avesse alcun interesse: i delitti privati eran quelli, di cui permettevasi l'accusa ai soli interessati. Così il delitto di lesa-maestà, di furto, di falsità e molti altri etano delitti pubblici. Così gl'imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio, posero nella classe de' delitti pubblici l'eresia de' Manichei (1). All'opposto il furto, lo stellionato, le ingiurie etano delitti privati.

Questa distinzione fra i delitti pubblici ed i delitti privati, è stata ritenuta anche ne' costumi presenti, colla sola differenza, che noi riguardiamo per delitti pubblici molti delitti, che presso i romani non erano, che privati; e che quando si tratta di delitti pubblici, l'accusa si propone dall'avvocato del fisco, ch'è incaricato di vegliare alla vendetta

pubblica.

La punizione di tutti i delitti formerà la materia di questo secondo libro; ma prima di tutto si dee ragionare delle cause, che rendono giusta questa

punizione.

Bisogna riguardare i delitti sotto due aspetti. L'uno, quando essi, senza fare alcun torto ai particolari, offendono solo l'ordine pubblico, e turbano la società. Tali sono le profanazioni, le bestemmie, l'eresia, il suicidio ed altri delitti, alcuni de'quali neppure debbono esser nominati. L'altro quando i delitti, oltre ad offendere l'ordine pubblico, recano

<sup>(1)</sup> Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus, commune sit cum exteris. Ac primum quidem volumus esse publicum eximen, l. 4 Cod. de harer,

danno ai particolari; come, per esempio, l'omicidio, il furto, la falsità ec. I delitti della prima specie non meritano, che una semplice pena, diretta
alla pubblica vendetta, ed alla correzione del reo.
Quelli della seconda, oltre a questa vendetta e questa correzione, esigono la riparazione del danno cagionato dal delitto; come la restituzione della cosa
rubata, l'emenda de'danni cagionati ai figli o alla
moglie dell'ucciso, ed altre simili rifazioni di danni alle persone interessate. Quindi questa seconda
specie di delitti soggiace a due sorte di pene; la
pena da imporsì al reo, e l'emenda del danno cagionato col delitto.

La prima specie delle pene, quelle cioè, che sono dirette alla vendetta pubblica, ed al castigo del
reo, può suddividersi in altre tre classi. La prima
è delle pene infime, incominciando da quelle, che
chiamansi pecuniarie, e che si limitano a condannare al pagamento di una somma di denaro, senza
nota d'infamia; e si debbono collocare in questa
classe anche le semplici ammonizioni e correzioni
verbali, che si fanno dai giudici. La seconda è delle pene, che chiamansi corporali, perchè s'impongeno alla persona del reo; tali sono la frusta, la corda, l'esiglio e la galera, le quali pene tutte vanno
unite all'infamia. La terza abbraccia tutte le diverse specie di pene di morte, come la forca, la
ruota ec.

In queste diverse qualità di pene si ravvisa l'oggetto delle leggi, che le hanno stabilite. Il primo oggetto, il quale è comune a tutte le classi delle pene, è quello di punire il delitto, per soddisfare alla vendetta pubblica (1). Il secondo, di raffrenare coll'esempio del castigo coloro, che non sono capaci di adempire ai doveri sociali per il solo amore della virtù (2). Il terzo, di procurare, che i malvagi si ravvedano e mutino vita (3). Il quarto, di mettere costoro fuori di stato di commettere nuovi delitri; il che propriamente non è applicabile che alla pena di morte, sebbene non manchino altri mezzi per ottenere il medesimo fine.

Ancorche sia certo, che il rigore delle pene conferisca molto a minorare il numero de' delitti in uno stato; e che a proporzione dell'attenzione delle leggi su questo oggetto, e della fedeltà e diligenza de' ministri nell' eseguirle, vi sieno meno delinquenti; pure è innegabile, che questi mezzi non sempre bastano per impedire la frequenza de' delitti; imperocché non è possibile di guarire radicalmente un male, il quale riconosce la sua origine nelle passioni umane; e queste nel cuere di molte persone hanno tanta forza, che talvolta si è ve luto commetter furti nell'atto, che un ladro moriva per mano del carnefice. Ecco la vera cagione, per cui si veggono tanti delitti, specialmente nelle gran città, in cui i delitti più facilmente si occultano, ed i rei più facilmente eludono la vigilanza del governo.

<sup>(1)</sup> Ad vindictam malefactorum . 1. Petr. 2. 14.

<sup>(2)</sup> Ut audientes cateri timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere. Dester. 10 20.

<sup>(3)</sup> Interlocutio prasidis, qua indicta est, infamem cum de quo quaris secisse non videtur: cum non specialiter ob injusiam vel admissam vim condemnatus sit, sed ita prasidis verbis gravatus à admonitus, ut ad melioris vita strugem se resonmet. 1. 19 Cod, ex quib. caus. insam, irrog.

Ma taluno potrebbe domandare: questa frequenza de'delitti è dunque un male senza rimedio? E non sarà possibile di renter almeno più rari i delitti, che sono più frequenti, c me i futti, le rapine, le ferite? Non sa a sperabile, sull'esempio così grande e così singolare della ce sazione del duello, di veder diminuite eli altri delitti, non co'medesimi mezzi adoprani per il duello; ma con aleri provvedimenti proporzumati alla natura del male? Le cagioni de' furti, delle rapine, e delle ferite, che sovente ne sono la conseguenza, traggono la loro origine dalla povertà, con junta alla cattiva educazione, dall'ozio, dai cattivi costumi e dai disordini, cui per lo più si abbandonano simili scioperati. Costoro nascono poveri; la mancanza dell'educazione li mena alla vita oziosa; e l'abitudine di non far nulla li conduce a' delitti, i quali non hanno altra remora, che il timore della giustizia. Ma questo timore arriva in un' età, in cui non è più in tempo; simile ad un argine, che si mette ad un torrente, quando è escito dal suo letto.

Sembra dunque, che sarebbe di massimo vantaggio per uno stato, l'instituire un tribunale di polizia, affine di diminuire questi cattivi effetti, con diminuire le loro cause, che sono la povertà, l'ozio, la cattiva educazione, le quali moltiplicano i furti, le rapine e le ferite, che il più delle volte vi vanno unite; giacchè questi tre delitti sono i più frequenti, e lo sono appunto, perchè nascono da queste tre cause, che sono generali in tutti i paesi. Quindi è che fra questi tre delitti, e tutti gli altri vi è questa differenza, che sebbene vi sieno molti

prese tutte insieme.

Vi è ancora un'altra differenza fra questi delitti e tutti gli altri, ed è che per prevenire gli altri delitti, non abbiamo che il terrore de' supplici, e che è impossibile lo sradicare dal cuore umano l'ambizione, la lussuria, l'invidia, l'odio e le altre passioni, le quali inducono a delinguere anche le persone ricche, e talvolta anche le persone bene educate; ma non è impossibile di provvedere in uno stato alla sussistenza di tutte le famiglie, o con dare a lavorare a coloro, che sono atti alla fatica, o con soccorrere gratuitamente coloro, che sono assolutamente incapaci di lavorare; soccorso, che non si può loro negare senza manifesta ingiustizia. Non sarebbe impossibile di castigare tutti coloro, che non avendo beni, e potendo lavorare per guadagnarsi da vivere, vogliono marcire nell'ozio: non sarebbe impossibile di fare una continua ed esatta ricerca nelle famiglie povere, per trovare e punire coloro, che non vogliono lavorare; di visitare continuatamente le case, in cui vi è sospetto, che si dia ricetto agli oziosi, e che si occultino le cose rubate; di obbligare tutte le persone incognite ad assegnare il loro domicilio, la loro famiglia ed il loro mestiere; in una parola non sarebbe impossibile di formare un

piano ben dettagliato di precauzioni ragionevoli e praticabili, affine di diminuire il numero degli oziosi e de' vagabondi, per diminuire così i delitti, che sono il frutto dell'ozio.

Da un' altra parte questa ricerca produrrebbe in uno stato il vantaggio di moltiplicarvi l'industria, il travaglio, ed il commercio, e di aggiungere alla felicità ed alla tranquillità pubblica uno de' migliori mezzi atti a conservarla. E' vero che questo piano obbligherebbe a mantenere molti ufficiali, destinati a vegliare alla sua esecuzione, a porterebbe seco la spesa considerabile d'instituire case per ilavori pubblici, sia per le manifatture, sia per altre specie di travagli; ma ciò non sarebbe un male ed unz perdita per lo stato. Imperocchè i vantaggi di questo piano ben immagirato e bene eseguito, sarebbero infinitamente maggiori della spesa, anche se voglia valutarsi soltanto il frutto di diminuire nello stato l'ozio, ed i vizi che ne sono inseparabili.

Per ciò che riguarda tutte le altre specie di delitti, sarebbe una illusione lo sperare di toglierli dal mondo, nella maniera stessa che non è sperabile di togliere dal cuore umano i vizi e le passioni. Anzi in questa parte si dee ammirare un tratto singolare della provvidenza divina, la quale non permette, che questi delitti sieno in maggior numero, come lo sarebbero infallibilmente, se Iddio abbandonasse ciascun uomo in balla delle sue passioni. Ma la sua mano divina, che regola l'umana società, modera in molte persone, con il semplice effetto della ragione, e di un' indole meno corrotta, la naturale inclinazione ch' esse hanno a' vizj. Quindi è che la maggior parte degli uomini non si abbandona alle abitudini, che conducono a' delitti, e sono costanti a mantenersi nel buon ordine prescritto dal governo temporale. Peraltro questo buon ordine si conserva principalmente per mezzo della riunione della religione e del governo temporale, e per il buon uso che debbono fare dello spirito dell' una e dell'altro, tanto gl'individui, che non debbono eccedere i giusti limiti della libertà naturale, quanto i ministri pubblici, che hanno l'incarico di vegliare al mantenimento del buon ordine.

Bisogna ancora disripguere nella società umana due specie di mali cigionati dalle passioni e dalle cattive inclinazioni della maggior parte degl' individui, che la compongoro. L'una è quel numero infinito d'infedeltà, d'ingiustizie, d'inganni, di liti ingiuste, di risse, d'inimicizie, di disordini, e di altri mali, che inordano la società; e che essendo il frutto dell'avaritia, dell'ambizione, dell'odio, dell'ira, dell'invicia ec. sono agli occhi di Dio, e secondo el' insegnamenti della religione, tanti veri delitti, degni delle pene, che la divina giustizia riserba a' malvagi nell' altra vita, ancorchè non arrivino all'eccesso di esser riguardati come veri delitti, nel senso che le leggi umane danno a questa parola. L'altra è quella specie d'ingiustizie che le leggi umane chiamano delitti, e che puniscono con diverse pene. In oltre fra le azioni, che sono delitti agli occhi d'Iddio, ma non cadono sotro questo nome quando si tratta di punirle secondo le leggi umane, bisogna fare una seconda distin-

zione. Alcune azioni non cagionano alcun disordine nella società, e sono dannose soltanto a coloro, che le commettono; e queste, che più propriamente chiamansi peccati, sono esenti dalla punizione del governo, e se ne lascia il rimedio, ed il castigo a' ministri della religione, consultando le regole e lo spirito della religione medesima. Altre azioni che turbano l'ordine sociale, e recano danno altrui, non solo sono punite dalla religione, ma sono ripresso dal governo temporale, che dee vegliare al mantenimento del buon ordine, con conservare a tutti i loro dritti. Due sono le maniere, con cui le leggi umane provvedono a riparare i cattivi effetti di que. ste azioni, dannose alla società. L'una colle leggi civili, le quali reprimono soltanto quelle azioni che chiamansi ingiustizie, con obbligate le parti a farsi reciprocamente ragione. L'altra colle leggi criminali, che oltre all'emenda del danno, impongono le pene proporzionate alla malizia dell'azione, ed al danno della società, le quali servono nell'atto stesso di castigo al reo, e di soddisfazione al pubblico esempio.

La diversa maniera, con cui il governo politico reprime le ingiustizie e punisce i delitti, ha fatto nascere la distinzione de' giudizi civili, che appartengono a' primi, e de' giudizi criminali, che riguardano i secondi.

La materia de' delitti comprende due parti. L'una abbraccia tutto ciò che riguarda la diversa specie de' delitti e delle pene: la giusta proporzione fra i primi e le seconde, o per aggravare la pena in riguardo all'atrocità del delitto, al danno cagio-

Tom, IX.

62 nato alla società, alle sue conseguenze, alla necessità dell'esemplo; o per mitigarla in riguardo alle qualità personali del reo, alla sua età, ed alla sua malizia, cioè se ha delinquito appensatamente, o per un impeto di collera, se il fatto è volontario o colposo: la distinzione, che dee farsi fra il reo principale ed i suoi complici o fautori, che hanno partecipato al delitto: quali debbono essere le prove de' delitti, e le maniere, con cui esse ricavansi, non solo coll'esame de testimonj, e con le scritture se ve ne sono, ma ancora dagli esami degl'inquisiti medesimi, come se negano il vero, o affermano il falso, o se si contraddicono, o si rendono vari, somministrando con ciò una prova della loro reità: quali sono i casi, in cui si può procedere alla tortura, e quali sono le regole per accordare l'abolizione del delitto.

L'altra parte della materia de' delitti riguarda la maniera d'instruire i giudizi criminali; la maniera di dare le accuse, le querele, le denuncie; di ordinare la cattura; la maniera d'interrogare e di con-

frontare i testimoni col reo ec.

Questa seconda parte non sarà da noi trattata nell'opera presente, perchè appartiene tutta alla pratica criminale, per la quale è necessario di consultare non solo gli usi di ciascun regno, ma anche quelli di ciascun tribunale. Quindi ci restringeremo a parlare delle diverse specie di delitti.

La distinzione delle diverse specie dei delitti può darsi in diverse maniere, secondo ch' essi si riguardano sotto diverse vedute. Possono i delitti distinguersi in pubblici e privati, secondo la distinzione. che abbiamo premessa nel principio di questo di-

Possono distinguersi in più o meno gravi, secondo il grado differente della loro malizia, o del danno che cagionano alla società. Così gli omicidi sono un delitto più grave de' furti; la sedizione è un delitto più grave delle semplici calunnie, e de' libelli infamatori.

Ma la maniera la più semplice e la più naturale per distinguere le diverse specie de'delitti, è di considerare prima di tutto il carattere, ch' essi hanno comunemente fra di loro, e poi il carattere particolare che distingue gli uni dagli altri. Per comprendere questa dictinzione, è necessario di qui rammentarsi quanto abbiamo a lungo spiegato nel trattato delle leggi, circa ai fondamenti, con cui Iddio ha constituita la società umana; e per ciò che riguarda la distinzione delle diverse specie di delitti, basta considerare in generale il piano di questa società, secondo la descrizione, che ne abbiamo fatta nel suddetto trattato delle leggi, e distinguere in questo piano la condotta della provvidenza divina, che l'ha stabilito e lo mantiene, per mezzo de' misterj della religione, ne' paesi, in cui essa è conosciuta; per mezzo del governo temporale, e per mezzo de' vincoli e de' patti reciprochi, che uniscono gli uomini che vivono in società. Imperocchè con distinguere questi fondamenti e questi vincoli, i quali sono come differenti parti dell'ordine sociale, che Iddio ha instituito nel mondo, si può vedere in qual maniera ciascun delitto offenda quest' ordine .

Secondo questa veduta, si possono distinguere

nell' ordine della società umana sei parti differenti, che ne sono il fondamento, e che compongono quest'ordine; e secondo che i delitti offendono in diverse maniere alcuna di queste parti, si potrà dividerli in sei specie.

La prima di queste parti dell'ordine della società, consiste nella dipendenza dalla volontà d'Iddio, cha l'ha formata, e che la mantiene colla sua provvidenza, per mizzo delle sue leggi divine, per mezzo delle regole del dritto naturale, e per mezzo della vera religione, ne' paesi, che hanno la fortuna di professarla.

La seconda e la potestà, che Iddio ha data a' so-

vrani per governare i popoli.

La terza, sono le leggi generali di ciascuno stato. La quarta comprende i due vincoli naturali, di cui Iddio si è servito per i rapporti principali, che uniscono gi uomini fra di loro. Questi vincoli sono il matrimonio, che unisce insieme i due sessi; e la nascita, che unisce i figli a' loro genitori, e cue compone le famiglie, da la cui riunione si forma la società.

La quinta obbraccia tutte le altre specie di obblighi, che legano gli uomini reciprocamente fra di loro, per tutti i bisogni, cui Iddio li ha assoggettati, affine che ciascuno si renda necessario all'altro, e possa così esercitare la seconda legge, conforme abbiamo spiegato nel cap. 4 del suddetto trattato delle leggi.

La sesta ed ultima di queste parti, che debbono formare l'ordine della società, riguarda ciascun individuo, considerandolo come membro di questo cor-

po, e considerando i di lui obblighi verso tutta la società. E ciò distingue questa sesta parte dalla precedente, la quale riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso l'altro in particolare; ma questa sesta parte riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso il pubblico. Così, per esempio, ciascun individuo è debitore verso se stesso, e verso il pubblico di fare un buon uso della sua persona; e ciò rende degne di pena alcune azioni, le quali sembrano non far torto, che a chi le commette. Esse dunque formano una classe particolare di delitti, conforme vedremo fra poco.

Fra tutte le maniere, con cui si possono distinguere i delitti abbiamo creduto di scegliere la presente, cioè di dividerli secondo ch' essi offendono alcuna di queste sei parti dell'ordine della societa; essendo indubitato, che il carattere comune de' delitti consiste nell'offendere quest'ordine, ed in conseguenza è cosa naturale il distinguerli per i loro rapporti a ciascuna di queste sei parti. Cio comprende sei classi de' delitti, che gli abbracciano tutti.

La prima classe è de'delitti che offendono la prima parte dell'ordine della società, ed il cui carattere è di attentare direttamente o indirettamente contro la maestà divina; come sono le bestemmie, le profanazioni, i sacrilegi, i sortilegi, l'eresie ec.

La seconda è di quelli che violano la seconda parte dell'ordine sociale, e che offendono il principe, o lo stato. Tali sono il delitto di lesa maestà in primo capo, il quale riguarda la persona del principe; quello di lesa maestà in secondo capo, che riguarda tutti gli altri delitti, che partecipano di questo carattere.

La terza è de' delitti, che offendono in generale la forma del governo e l'ordine pubblico; e che da un canto non offendono alcun individuo in particolare, e da un altro canto non sono propriamente delitti di lesa maestà, ancorchè feriscano l'autorità del principe. Tali sono i delitti di conventicola, di monorolio, di falsificazione di moneta ec.

La quarta è de delitti, che offendono i vincoli naturali del matrimonio e della nascita, in una maniera che turba l'ordine pubblico, e le cui conseguenze esigono un pubblico castigo. Tali sono l'adulterio, la bigamia, il ratto, il parto supposto; l'incesto, il parricidio, l'esposizione del parto, l'infanticidio, l'aborto ec.

La quinta è de' delitti che violano le reciproche obbligazioni de' cittadini, ed essa abbraccia tutte le offese tanto nella persona, quanto nell'onore e nella roba, se arrivano ad un eccesso punibile. Tali sono gli omicidì, le ferite, i furti, le rapine, le falsità, le ingiurie, i libelli famosi ec.

La sesta è de' delitti, che senza offendere l'interesse delle persone, turbano l'ordine pubblico, col cattivo uso che fanno delle loro persone gli oziosi, i prodighi, i disperati, le donne prostitute, e coloro che si abbandonano a que' vizi infami, indegni di esser nominati.

E' chiaro, che questa distinzione di delitti in sei classi, gli abbraccia tutti: tal che non ve n'è alcuno, il quale non si conosca subito in qual classe debba collocarsi. Resta solo l'avvertire, che alcuni delitti possono aver caratteri complicati, e che si riferiscano a più di una classe. Ma anche questi delitti hanno la loro situazione naturale più in una classe, che in un'altra, e ciò è facilissimo a discernersi. Per esempio: un furto di vasi sagri è un sacrilegio, e con questo carattere appartiene alla prima specie; ma siccome questo delitto reca un danno al padrone de' vasi, per questo secondo riguardo appartiene alla quinta specie. Il carattere però di sacrilegio distingue più sensibilmente questo furto da tutti gli altri furti. Quindi dee esser qualificato per sacrilegio, ed appartiene alla prima classe.

Noi seguiteremo quest' ordine nell' esporre tutte le differenti specie di delitti. Peraltro non li distribuiremo tutti in sei titoli, ma a ciascun delitto assegneremo un titolo, e solo distribuiremo i titoli secondo l'ordine di queste sei classi.

# TITOLO I.

Dell'eresie, delle bestemmie, de'sacrilegj, e delle altre profanazioni.

### SOMMARIO.

1. Definizione dell' eresia.

2. Pene canoniche contro gli eretici.

68 Dell'eresie, delle bestemmie, &c.

3. Autorità temporale contro gli eretici.

- 4. Si dee teglier loro le chiese, e preibire di adunarsi.
- 5. Allontanare i loro ministri, e proilire la lettura de loro libri.
- 6. Impedir loro l'esercizio delle cariche pubbliche, e di certe professioni.

7. Se gli ebrei possano tenere assemblee.

- 8. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato.
- 9. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie.
- 10. Pene contro i bestemmiatori.
- II. Sacrilegio, è sue pene.
- 12. Violazione de' sepoleri.

i. l'eresia è un delitto di lesa maestà divina, di cui si rende colpevole chiunque abbandona la fede cattolica, per sostenere ostinatamente un errore, condannato dalla chiesa universale (1).

2. Coloro che ricusano di ascoltare la chiesa, che è il centro della verità, e contro la quale secondo le infallibili promesse di Gesù Cristo, le porte dell'inferno, cioè l'errore, non potranno mai prevalere,

(1) Hereticorum autem vocabulo continentur, & latis adversus eos sanctionibus succumbere debeat, qui vel levi argumento a judicio catholicæ religionis, & tramite detecti fuerint deviare; leg. omnes 2 ced. de barericis & Manichais & Samaritis.

Manifestum . . . . facimus vestra sanctitati, quod pauci quidam infideles, & alieni sancta Dei Catholica atque Apostolica Ecclesia, contradicere judaice atque apostatice ausi sunt adversus ea qua ab omnibus sacerdotibus secundum vestram doctrinam (Joannis Papa) tenentur, & glorificantur, atque pradicantur, leg. inier. & §. manifestum. Cod. de summe Trivitate.

debbono esser trattati come i pagani ed i pubblicani. Quindi la chiesa li separa dalla sua comunione, per ciò che riguarda la partecipazione a' sagramenti, i suffragi, e la sepoltura. Ma questa tenera madre, sempre piena di carità, ripiglia subito nel suo seno gli eretici, quando abjurando i loro errori si sottomettono alle sue decisioni (1).

3. La potestà che Gesù Cristo ha confidata alla sua chiesa, è affatto spirituale; quindi essa non può impiegare contro gli eretici, che le pene spirituali, fra le quali la più rigorosa è la scomunica. Ma i principi cattolici possono far uso della potestà temporale, per impedire all'eresia di diffondersi e di mantenersi ne'loro stati. Eglino hanno quest' obbligo, non solo per sostenere le decisioni della chiesa, di cui sono i protettori; ma ancora per conservare fra' loro sudditi la pace, la quale rimane sovente

<sup>(1)</sup> Hae est igitut vera vestra fides: hee cetta religio: hoe beatæ recordationis . . . . paties omnes , præsulesque romanæ ec-clesiæ, quos in omnibus sequimur: hoc sedes apostolica prædicavit hacteaus, & inconcuese custodivit : huic confessioni, huic fidei quisquis contradictor extiterit, alientem seigre a sancta communione, alienum ab ecclesia judicabit esae catholica . . . . obdurerum est cor earnm, ut scriptum est, ut non intelligerent, & pastoris vocem oves que men non crant, audice minime voluerunt, in quibus observantes ea, que ab ipsorum sunt stituta pontifice, cos minime in nostra communione recipimas, & ch omni ccclesia catholica esse jussimus alienos: nisi errore damnato nostram doctrinam quanto ejus sequi, habita regulari professione signaverint. Equum quippe est, ut qui nostris minime obedientiam accomodant statutis, ab ecclesiis habenntur extories. Sed quia gremium suum nunquam redeuntibus claudit ecclesia, obsecto clementiam vestram, ut si proprio deposito errore, & prava intentione depulsa, ad unitatem ecclesiz reverti voluciint, in vestiam communionem receptis, indignationis vestre removeatis aculcos, leg. inter. & 6. liquet. Cad. de sum, Trinitate,

70 Dell'eresie, delle bestemmie, &c. turbata dalla diversità de' pareri nelle materie di

religione (1).

4. Uno de' mezzi più efficaci, di cui i principi possono far uso per impedire i progressi dell'eresia, si è di togliere agli eretici i luoghi, in cui si adunano, per esercitare la loro pretesa religione; tanto se questi luoghi sieno chiese che gli eretici hanno tolte precedentemente a' cattolici, quanto se sieno tempi fatti fabbricare dagli eretici medesimi; come pure si dee proibir loro di adunarsi nelle case private. Se contravvengono a questa legge, i magistrati debbono punirli col massimo rigore, anche perchè in tutti i governi ben regolati, si debbono proibire tutte le assemblee, che non sono state autorizzate dal sovrano (3).

(1) Cunctos populos, quos elementiz nostra regit imperium, în tali volumus religione versari, quam divum Petrum apostolum tradidisse romanis, religio usque adhue ab ipso insinuata declarat; quamque pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandria episcopum, virum apostolica sanctitatis: hoc est ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris, & Filii & Spiritus Sancti unam Deitatem, sub pari Majestate, & sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum Catholicorum nomen jubemus amplecti; reliquos vero dementes, vesanosque judicantes, harcetici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus animi nostri, quem ex cœlesti arbittio sumpserimus, ultione plectendos, leg. cantes i cod. da summa Trinitate.

Decere arbitramur nostrum imperium, subditos nostros de religione commonesacere: ita enim & pleniorem acquiri Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse existimamus, si quando & nos pro viribus ipsi placere stuductimus, & nostros subditos ad eam rem instituctimus, leg. decere. cod. de summa Tri-

nitate.

(2) Nullus hareticis ministeriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinatioris dementiam pateat occasio. Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito, ab

5. Un altro mezzo, che non è meno efficace del precedente, è quello di allontanare i ministri dell' errore, che seducono i semplici con una falsa erudizione, e che mantengono nelle loro opinioni erronee coloro che le hanno abbracciate. Si dee ancora impedire, che i libri degli eretici non cadano in mani di persone poco instruite, e che potrebbero esser sedotte da' loro sofismi. E finalmente conviene far educare i figli degli eretici nelle scuole de' cattolici (1).

hujusmodi hominum genere imperfatum sit, non valere . Arceantur cunctorum hareticorum ab illicitis congregationibus turba, leg.

nullus 2 cod. de summ, Trinicate.

Cuncti haretici procul dubio noveriar omnia sibi loca adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur, sive diaconia appellentur, vel etiam decanica. Sive in privatis adibus vel locis, hujusmodi certibus copiam prebere videantur: his adibus vel locis privatis, ecclesia catholica vindicandis. Ad hoc interdicantur his omnibus, ad litanias nocte vel die profanis coire conventibus, statura videlicet condemnatione . . . . si quid hujusmodi fieri vel in pubblico, vel in privatis adibus concedatur, leg. cunili cod, de Hareiteis & Manichais.

(1) Sancimus, ut qui affectant impiam Nestorii opinionem. vel nesasiam ejus doctrinam sectantur; si episcopi aut elerici sint, ab ecclesiis ejiciantur . . . licentiam habituris orthodoxis, quicumque voluciont secundum nostram legislationem, absque metu & damno ipsos accusare & propalare, leg. decere S. prairrea cod.

de summa Trinitate.

Ur autem omnes re ipsa discant, quantum nostra divinitas aversetur cos, qui impiam Nestotii fidem affectant: pracipimus Ireneum, dudum hoc, hancce causam noster indignationi suppositum, & postca . . . . Tyriorum civitatis episcopum factum, & Tyriorum quidem ecciesia dejici, in sua autem patria degete quiescentem omnimodo, & schemate atque nomine sacetdotis exutum. Ibid. &. ut autem .

Quoniam vero pervenit ad pias nostras aures, quod quidam do-Atinas quasdam conscripserunt , & ediderunt ambiguas , & non per omnia ac præcise congruentes expositæ orthodoxæ fidei, a sancta synodo corum sanctorum patrum, qui Nicææ & Ephesi convenerunt . . . . jubemus facta liujusmodi scripta, sive antea sive nune potissimum, aut ca qua Nestorii sunt comburi, & perfectissimo interi72 Dell' cresie , delle bestemmie , &c.

6. E' cosa troppo giusta, che un principe cattolico non permetta agli eretici dimoranti ne' suoi stati, di osercitarvi cariche o impieghi onorevoli, e
certe professioni più distinte, come quelle di avvocato, di medico, di lettore ne' collegi, e nelle università (1).

6. Gli ebrei non possono tener assemblee, ne esercitate la loro religione, se non nelle città, in cui
ne hanno il permesso dal principe; ed in queste città medesime non debbono aprire nuove sinagoghe,
senza un' espressa licenza. Sono loro interdette tutta
le dignità ed impieghi onorevoli (2).

8. Quando si permette agli ebrei l'esercizio della

tui mancipari, ita ut în nuillus cognitionem venire possint. 18id.

Qui dicuntur ex ipsis ( Montanistis ) episcopi aut clerici, expellentur urbe Constantinopolitana, leg. Meretici cod. de Haretic. & Manich.

(1) Qui tribuit eis (Montavistis) itrationabilem prasecturam, decem libris mulcietut: & decem quoque libris prasides ex negligentia, & comes privatarum & officium corum, leg. Hareetoi S. vecantur. cod. de Hareetoi & Manicha c.

(2) Hae valitura in omne avum lege sancimus : neminem judzorum, quibus omnes administrationes & dignitates interdicta sunt, nec defensotis civitatis fungi saltem officio, nec patrix honorem arripere concedimus; ne adquisiti sibi officii antochate muniti, adversus chtistianos, & ipsos plerumque sacra religionis anristites veluti insultantes fidei nost a. judicanui vel pronuntiandi quamlibet habeant potestatem. Illud etiam pari consideratione 14tionis arguentes præcipimus, ne qua judaica synagoga in conam fabricam surgat; fulciendi vereres permissa licentia, que minam minantur. Quinquis igitur vel insulas accepetit, quasitis digritatibus non potiatur: vel si ad officia verita irrepserit, ab ipsis penitus repellatut; vel si synagogam extruserit, compendio catholica ecclesia se noverit laborasse; & qui ad honores & dignitates irrepse-rit, habeatut ut antea conditionis extrema, etsi honoratiam illicite promernent dignitatem. Et qui synagoex fabricam cieperit non studio reparandi, cum damno quinquaginta librarum auri, fraudetur queibus suis, leg. 12 bac valifure cod, de judejt.

loro religione in qualche città, ciò si fa sempre sotto la condizione, ch'essi non facciano cosa alcuna in disprezzo de' misteri della religione cristiana, e non insultino alcun cattolico. All'incontro i cristiani non debbono fare alcun insulto agli ebrei, quando costoro si uniscono nelle loro sinagoghe, col permesso del principe. Si puniscono coll'ultimo rigore gli ebrei, che inducono i cristiani a circoncidersi, o che molestano gli altri ebrei, che hanno abbandonato il giudaismo, per abbracciare la religione cristiana (1).

9. Chiamansi bestemmie le ingiurie e l'esecrazioni contro Iddio, le quali o attaccano la potenza divina, o attribuiscono a Iddio qualche diferto o qual-

(1) Judaos quosdam festivitatis sua solemni Aman, ad pænæ quondam recordationem incellere, & sanctæ crucis ad simulatam speciem in contempum Christiana fidei, sacrilega mente exurere, provinciatum rectores prohibeant: neve locis suis fider nosten signam immisceant; sed ritus suos citra contemptum Christianz te igionis retineant, amissuri sine dubio permissa hactenus, nisi ab illiciris tempe averint, leg. 11 Judaos. Cod. de Judais.

Nullus tamquam judaus, cum sit innocens: obteratur: nec expositum eum ad contumeliam teligio qualiscumque proficiat : non passim corum synagoga vel habitacula conecementur, vel perperam sine ulla ratione ladantur. Cum alioquin, etiam si sit aliquis scelezibus implicitus, ideireo tamen judiciorum vigot, jurisque publici tutela videtur in medio constituta, nec quisquam sibi ipsi permittere valeat ultionem. Sed ut in hoc personis judgorum volumus esse provisum: ita id quoque monendum esse censemus, ne judai forsitan insolescant, elatique sui securitate, quicquam pracipites in christienam reverentiam ultionis admittant, les, nullus 14 cod. de Judais.

Judzi & bosorum proscriptione & perpetuo exilio damosbuntur, si nostræ fidei hominem circumcidisse cos, vel circumcidendum

mandasse constitutit, leg. Judais 15 cod. de Judais.

Judaus, qui eum, qui judaien religionis non esset, contraria doctrina ad suam religionem readucere presumpserit, bonorum proscriptione damnetur, miscrumque in medum puniatur, leg. Judess 17 cod, de Judais ,

74 Dell' eresie, delle bestemmie, &c.

che imperfezione, o negano qualche attributo essenazialmente unito alla natura divina, o offendono i misteri principali della nostra religione. Come ancora chiamasi bestemmia qualunque espressione ingiuriosa e di disprezzo, proferita contro i santi. Questo orribile delitto può commettersi in due maniere; colle parole, e collo scritto (1).

una multa pecuniaria, o con una penitenza. In caso di ricadute, e che queste sieno frequenti, si spaccano a' bestemmiatori i labbri con un ferro caldo, oppure si taglia loro la lingua, e si condannano alla berlina o alla galera, o si bandiscono dal regno. Talvolta le bestemmie sono così enormi, oppure sono state proferite in circostanze, che aggravano talmente il delitto, che il bestemmiatore non solo può essere, anche per la prima bestemmia, condannato ad una pena corporale, ma ancora alla pena dell'ultimo supplicio. I libri che contene

<sup>(1)</sup> Quoniam quidam . . . . blasphema verba, & sacramenta de Deo jurant, Deum ad iracundiam provocantes: istis injungimus abstinere ab bujusmodi & aliis blasphemis verbis, & non jurare per capillos & caput, & his proxima verba. Si enim contra homines factæ blasphemiæ impunitæ non relinquuntur, multo magis qui ipsum Deum blasphemant, digni sunt supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus hominibus hujusmodi pracipimus a pradictis delictis abstinere, & Dei timorem in corde accipere, & sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delifta, & fames & terræ motus & pestilentiæ fiunt, & propterea admonemus abstinere ab hujusmodi prædictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem & post hujusmodi nostram admonitionem, inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis: primum quidem indignos semetipsos faciunt Dei misericordia : post hac autem & legibus constitutis subjiciuntur tormentis, cap. 1 9. queniam no. we!l. 77.

gono bestemmie, si fanno bruciare per mano del carnefice (1).

11. Il sacrilegio è un abuso ed una profanazione delle cose sacre, oppure è un delitto commesso contro le persone, e contro le cose che sono consegrate al culto divino. Si punisce come sacrilego chiunque ruba i vasi e gli ornamenti destinati all'uso degli altari; oppure cose profane ritenute in luogo sacro; e molto più chi arrivasse all'empietà di rubare le ostie, l'olio santo e le sagre immagini. Incorre nello stesso delitto chi celebra messa, senza esser ordinato prete; chi ha un reo commercio con una monaca; chi uccide, mutila, o ferisce un ecclesiastico; e finalmente il confessore che seduce la sua penitente. I rei di sacrilegio sono condannati a morte, quando non concorra qualche circostanza particolare, per doversi procedere ad una pena più mite (2).

(1) Judices prohibeent, ut a blasplaemiis & perjutiis, qua ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes homines penitus

conquiescant , leg. alearum cod. de aleatoribus .

Præcipimus . . . permanentes in prædictis illicitis & impils actibus (blasphemiatum) post hanc admonitionem nostram comprehendere, & ultimis subdere supplicits, ut non ex contemptu talium inveniatur, & civitas & respublica per hos impios actus lædi. și enim & post hane nostram suasionem quidam tales invenientes, lios subteten averiot : similiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus præfectus, sive invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, & vindictam in eos non intuierit, secundum nostras leges, primum quidem obligatus crit Dei judicio. Post hac autem & nostram indignationem sustinebit, cap. igiter §. pracipi-28 85 nov. 77.

(a) Mandatis autem cavetur de sacrilegis: ut præsides, sacrilegos, latrones, plagiarios conquirant: & ut prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sie constitutionibus cavetur, ut

12. La violazione de' sepoleri è una specie di sacrilegio; tanto se ciò facciasi per oltraggiare un cadavere, o per servirsene in qualche uso illecito; quanto se si faccia con animo di rubare le spoglie dei cadaveri, o gli ornamenti de' sepolcri medesimi. Le leggi notano d'infamia simili delinquenti; ed i giudici li condannano a pene afflittive, le quali si proporzionano alla circostanza ed alla qualità del fatto. Non si dee permettere, che il creditore impedisca il dar sepoltura al cadavere del suo debitore; e se una persona arrivasse ad avere la temerità di sospendere la sepoltura di un defonto, sotto questo pretesto, sarebbe condannata ad una multa pecuniaria gravissima; oppure se prima di date il consenso per la sepoltura del suo debitore, si forse fatto dare un pegno, o avesse indotto l'erede a fargli un obbligo, tutto questo sarebbe nullo di sua natura, e l'erede potrebbe far rescindere una obbligazione contraria ai buoni costumi (1).

TITOLO

sactilegi extra ordinem digna poena puniantur, leg. leg. Julia 4 f. ad legem Juliam peculatus.

Sacrilegi capite puniuntut. Sunt autem sacrilegi qui publica sa-

eta compilavetunt, leg. sacrilegi 9 ibid.

(1) Pergit audacia ad busta defunctorum, & aggeres consectatos. Cum & lapidem line movere, & terram evertere, & cespitem evellere, proximum sacrilegio majores nostri semper habmerint: sed & ornamenta quadam trielliciis aut porticibus auferte de sepuletis. Quibus primo consulentes, ne in piaculum incidat contaminata religio defunctorum, hoe fieti prohibemus, pœna sacrilegii cohibentes, leg. pergit, 5 Cod. de sepulero violato.

Huie autem poena subjacebunt & qui corpora sepulta, aut reil-

quias contrectaverint, leg. qui sepulera 4 Ibid.

Adversus cos, qui cadavera spoliant, præsides severius intervenire, maxime si mana armata aggtediantur. Ut si atmati more le-

gronum

## TITOLO II.

Del delitto di lesa maestà.

#### SOMMARIO.

- 1. Definizione di questo delitto.
- 2. Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale.
- 3. e 4. Diverse maniere d'incorrere in questo de-
- 5. De' complici, e de' conscii di questo delitto, senza averlo rivelato.

tronum id egerint, etiam capite plestantur, ut divus Severus rescripsit: si sine armis, usque ad ponam metalli procedunt. Qui de sepulcri violati actione judicant, astimabunt, quatenus intersit: scilicet ex injuria qua facta est, item ex lucto ejus qui violavit, vel ex damno quod contingit, vel ex temeritate ejus qui fecit, lego prator. 3 §. adversus ff. de sepulcro violato.

Rei sepulcrorum violatorum, si corpora igsa extraxerint, vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunz, summo supplicio afficiuntur; honestiores in insulam deportantur; alias autem relegantur, aut in metallum damnantur, leg. rei ri ibid.

Sepulcri violati actio infamiam irrogat. leg. sepulcri, ibid.

Cum sit înjustum & nostris alienum temporibus, înjutuam fieri reliquiis defunctorum, ab his qui debitorem sibi esse mortuum dicendo, debitumque exigendo, sepulturam ejus impediunt.... ea quidem quæ mortuo posito ante sepulturam ejus facta fuerint, vel exigendo quod debitum esse dicitur, vel confessiones aliquas, aut fidejussorem aut pignora capiendo penitus amputari præcipimus. Reddiris vero pignoribus vel pecuniis quæ solutæ sunt, vel absolutis fidejussoribus, & generaliter omnibus, sine ulla innovatione, in pristinum statum reducendis, principale negotium ex integro disceptari. Eum vero, qui in ejusmodi fuerit deprehensus flagitio, quinquaginta libras acti dependere: vel si minus idoneus ad eas persolvendas sit, suo corpore, sub competenti judice pænas luere, leg.

Tom. IX.

7. Altre pene contro i rei di lesa-maestà.

8. Questo delitto non si estingue colla morte del reo,

ualunque attentato contro la persona del re. e contro lo stato, chiamasi delitto di lesa-maestà. Questo è il delitto il più atroce, che si possa commettere contro l'ordine della società civile. Alcuni lo chiamano sacrilegio, perchè i principi rappresentano in certo modo l'imagine stessa di Dio (1).

2. Nella classe de' delitti di lesa-maestà si debbono mettere gli attentati contro la persona della rogina, de' figli del re, e degli altri principi della casa reale. Si può attentare contro tutti essi nella medesima maniera, che si può commettere un attentato contro la persona del re; cioè o co' fatti o cogli scritti, oppure con macchinare qualche congiura
contro di loro (2).

(1) Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur "Majestatis autem crimen est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem ejus committitur, leg. proximum 1 ff. ad legem juliam majest.

Publica autem judicia hæc sunt: lex julia majestatis, quæ in eos qui contra imperatorem vel rempublicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit. Cujus pæna animæ amissionem sustinet, & memoria rei etiam post mottem damnatur. Institut. de publicis judi-

ciis 6. publica.

(2) De nece etiam virorum illustrium qui consiliis & concistotio costro intersunt, senatorum etiam ( nam & ipsi pars corporis
nostri sunt) vel cujuslibet postremo, qui nobis militat cogitaverit
(eadem enim severitate sceleris qua affectum, puniri jura voluerunt) ipse quidem utpote majestatis reus, gladio feriatur, bonis
ejus omnibus fisco nostro addictis, leg. quisquis 5 Cod. ad legem
Juliam majestatis.

Le sustiferite parole nam & ipsi pars corporis nostri sunt, che la

3. Ogni persona di qualunque stato e di qualunque condizione, incorre nel delitto di lesa-maestà, se mantiene intelligenza e fa lega, direttamente o indirectamente, in voce o in iscritto, dentro o fuori del regno, con potenze estere: se fa leva di truppe, senza l'espressa licenza del re: se induce i sudditi ad armarsi contro il loro principe legittimo: se mette impedimento all'esecuzione degli ordini del principe stesso: se si arroga in qualche provincia l'autorità sovrana (1).

4. E' anche delitto di lesa-maestà l'abbandonare l'armata del suo sovrano, per passare in quella del nemico: il consegnare ai nimici qualche piazza, o lasciarli impadronire di qualche posto, che potrebbero esser difesi: il dar il comodo agli inimici di

legge applica ai senatori, si possono molto meglio applicare ai principi della casa reale. Chi offende un pubblico officiale è punito con più tigore, che se avesse offeso un particolare, e si proporziona la pena al carattere ed alla dignità dell'officiale offeso; ma non si tratta mai come reo di lesa-maestà, non essendo stata adottata dai costumi presenti la suddetta L. quisquis, estorta dai ministri palatini agl' imperatori Arcadio ed Onorio, celebri nella

storia per la loro imbecillità.

(1) Quo tenetut (crimine majestatis) is cujus opera dolo malo concilium initum erit, quo obsides injussu principis intercide-rent, quo armari homines cum telis, lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus rempublicam, locave occupentur vel templa. Quove cœtus, conventusve fiat, hominesque ad sedicionem convocentur, quove quis contra rempublicam arma ferat. Quive hostibus populi romani nuntium, literasve miserit, signumve de-derit, feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio juventur adversus rempublicam, quive milites sollicitaverit, concitaveritve: quo seditio, tumultusve adversus tempublicam fiat, leg. proximum ff. ad legem Juliam mujestat.

Eadem lege tenetut, & qui injussu principis bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitum comparaverit, quive cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit, leg.

bex duodecim 3 ff. ad legem Juliam majestatis.

entrare nelle città dello stato, o negli accampa-

menti (1) .

5. Ne' delitti di lesa-maestà si punisce non solo chi ha consumato il delitto, ma anche chi ha formato il disegno di commetterlo, quando la cosa sia bene avverata. Si condanna ancora come reo di lesa maestà, chiunque ha avuta qualche scienza dei disegni formati contro il re e contro lo stato, e non li ha rivelati, ancorchè non abbia avuta alcuna parte nella congiura. Imperocchè si rende complice di questo delitto, chiunque potendo, non prende le misure necessarie per prevenirlo. In un oggetto di tanta importanza, un uomo non deve permettere che si possa concepire il minimo sospetto contro di lui ; e perciò gli officiali , che ricevono messi o lettere dai nimici dello stato, debbono subito darne parte ai loro superiori, sotto pena di esser trattati come rei di lesa-maestà (2).

(1) (Majestatis crimine tenetur) qui exercitum deseruir, vel privatus ad hostes perfugit, leg. quive 2 ff. ad leg. Juliam majest. Lex autem Julia majestatis præcipit, cum qui majestatem publicam læserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit, hostemve arcere renuerit, ant arcem non tenuerit, aut castra concesserit, leg. lex duodecim ) ff. ad leg. Jul. majestatis

Majestatis crimine accusari potest, cujus ope, consilio, dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est, leg. majestatis 10 ff.

ad leg. Jul. Majest.

(2) Majestatis rei etiam post mortem tenentur, & confiscatur eoram substantia: & post mortem hoc crimen moveri incipir, & memoria defuncti damnatur: & res ejus heredibus auferuntur. Nam eo tempore, quo hanc cogitationem subiit, propter cogitationem dignus est pona, leg. majestatis 6 Cod. ad leg. Jul. majestatis.

Id quod de prædiftis (reis majestatis)... etiam de satellitibus, consillis, ac ministris... eorum simili severitate censemus. Sane si quis ex his in exordio initæ factionis, studio vero laudis accensus initam prodiderit factionem, & præmio & honore a nobis do-

6. Chiunque attenta alla vita del re, è condannato alle pene le più atroci. Dopo essere stato obbligato a domandare perdono in pubblico a Dio, alla giustizia, ed al re, gli si taglia la mano; poi si tanaglia nelle mammelle, nelle braccia e nelle coscie; si getta nelle parti tanagliate piombo, olio, pece, cera e solfo. Indi si fa squartare da quattro cavalli; il cadavere si bruccia, e le ceneri si spargono al vento. In oltre gli si confiscano tutti i beni, ed anche quelli, che sono situati ne' paesi, in cui non si costuma la confiscazione: si demolisce da capo a fondo la casa, in cui egli è nato, senza che su quel suolo possa fabbricarsene un'altra: il suo padre, la sua madre ed i suoi figli, sono banditi per sempre dal regno: i parenti, che portano il medesimo nome, debbono lasciarlo ed assumerne un altro. Tutte queste pene sono giustissime: anzi sembra che questo delitto non possa mai punirsi abbastanza, perchè esso riunisce un'infinità di altri delitti, e produce conseguenze le più funeste. Esso dee trattarsi in maniera, che non si possa non fremere, allorchè si pensa tanto al delitto, quanto alla sua punizione (1).

mabitur. Is vero qui usus fuerit factione, si vel sero, incognita tamen adhuc conciliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitut, leg. quisquis 5 Cod. ad leg. Jul. majestar.

(1) Filii vero ejus (rei majestatis) quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire sapplicio, in quibus paterni, hoc est hæreditatii criminis exempla metuuntur) a paterna vel avita omnium etiam proximorum hæreditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes & pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos protsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut iis perpetua egestate sordeati-

7. Per gli altri delitti di lesa-maestà, la pena è sempre la confiscazione de' beni e la morte. Ma il genere del supplicio è diverso, secondo la natura del
delitto. Per lo più si fanno squartare i rei, e si attaccano i quarti in qualche luogo pubblico. Falvolta si fa solo tagliar loro la testa, e ciò si pratica
colle persone distinte per la nascita, o per qualche
carica. I loro figli si bandiscono dal regno, e quando si fa loro la grazia di non bandirli, si degradano dalla nobiltà, tanto essi, quanto i loro discendenti, e si dichiarano incapaci di alcuna dignità, e
di esercitare nel regno qualunque impiego onorevole.

8. Il delitto di lesa-maestà non si estingue colla morte del reo; ma si procede contro il suo cadavere o la sua memoria; si confiscano tutti i beni; e si condannano i suoi discendenti alle medesime pene, come se il reo fosse stato convinto di lesa-maestà,

quando ancora era in vita (1).

bus, sit & mors solatium & vita supplicium, leg. quisquis, 5 Ced. ad leg. Jul. majertar.

(1) Post divi Marci constitutionem hoc jure uti coepimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoati postit: ut convicto mortuo memoria ejus damnetnt, & ejus bona successori ejus eripiantur, leg. past divi, 2 (od. ad leg. Juliam majeitat.

Is qui in reatu decedit, integri status decedit; extinguitut enime erimen mortalitate. Nisi forte quis majestatis reus fuit. Nam hoe erimine, nisi a successoribus purgetur, hæteditas fisco vindicatur, leg. is qui 11 ff. ad leg. Iul. majestate

## TITOLO III.

Delle offese de giudici in odio del loro officio, e della frattura del carcere.

#### SOMMARIO.

- 1. Di chi offende i giudici in odio dell'officio.
- 2. Di chi sa violenza ai ministri pubblici.
- 3. Della frattura del carcere .
- 4. Di chi presta ajuto in questo delitto.
- 5. De' custodi, che lasciano fuggire i carcerati.

1. Chiunque insulta un giudice in odio delle funzioni della sua carica, dee esser punito con rigore. La pena dee essere o pecuniaria o afflittiva, secondo la qualità dell'insulto, la qualità del giudice, e quella del reo. Il giudice offeso dee formare egli stesso il processo, ed imporre la pena (1).

2. E' proibito a chiunque sotto pena della vita di fare alcuna violenza ai magistrati, ed anche a' nobe blici ministri subalterni, come scrivani, bell', portieri &c., nell' atto, che eseguiscono gli ordini dei tribunali.

<sup>(1)</sup> Omnibus magistratibas . . . secundum jus potestatis sur concessum est, jurisdictionem suam defendere poenali judicio, les un. f. si quir jus dicenti non obenoperavit.

- 3. Se un inquisito fugge dal carcere, si forma contro di lui il processo in contumacia, non solo per la causa principale, per cui era stato carcerato, ma ancera per la fuga. E quando si acquistino sufficienti prove per il delitto principale, si accresce la pena, in vista della fuga dal carcere, la quale in oltre si calcola per un grave indizio di reità. Ma se non si acquistano prove per il delitto principale, si procede solo alla pena per la fuga dal carcere. Questa pena dipende dall'arbitrio del giudice, che dee proporzionarla alle circostanze. Si procede ancora contro gl'inquisiti, che hanno commessa qualche violenza per fuggire dal carcere, ancorchè non siasi effettuata la fuga (1).
- 4. Le persone che hanno somministrati ferri, o altri stromenti per rompere le carceri, o in altra maniera hanno prestato ajuto alla fuga de' carcerati, debbono esser punite nella stessa maniera che i fuggitivi, o come si puniscono coloro, che hanno tolti carcerati dalle mani de' birri.
- 5. Il custode, che dolosamente presta mano alla fuga del carcerato, oppure che colla sua negligenza, e con trascutare i mezzi dettatigli dal suo officio facilita la fuga, dee esser condannato alla pena medesima, a cui sarebbe stato condannato il fuggitivo, quando rimanga pienamente verificata la di lui reità per il lelitto principale; altrimenti è punito solo

<sup>(1)</sup> In eos, qui cun recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis & efficio carcere evadant, amplius quam fanocentes invenientur, ex co ctimino propter quod impacti sunt exercere: tamen pualcodi sunt, log. in eos, 13 ff. de custod.

per la fuga dal carcere. Ma quando nella fuga non concorre nè dolo, nè colpa del custode, questi non può esser molestato per l'evasione de' carcerati (1). Lo stesso dicasi de' birri e de' soldati, che conducono al loro destino i condannati alle galère, a' presidj ec. Ma chiunque usa violenza a' birri, o a' soldati per esimere dalle loro mani i condannati, nell' atto che sono condotti al loro destino, è punito colla pena della vita (2).

# TITOLO IV.

Delle conventicole; della delazione delle armi; e delle vie di fatto.

# SOMMARIO.

1. Delle conventicole, o sia delle adunanze a castiva

2. Quando nelle conventicole si commette qualche vio-

(1) Carceti præpositus si prerio corruptus, sine vinculis agere custodiam, vel ferrum, venenumque in carcetem inferti passus est, officio judicis puniendus est, leg. carceti, 8 de custod. E exbibit. resrum.

bibit. reorum.

(2) Milites si amiseriot custodias, ipsi in perieulum deducuntur: nam divus Hadrizmus Statilio Secundo legato rescripsit: quoties custodia militibus evaserit, exquiri oportere utrum nimia negligentia militimu evaserit, an casu: & utrum unus ex pluribus, an una plures. Et ita demum adficiendos supplicio milites, quibus custodiz evaserint, si culpa eorum nimia deprehendatur: alioquin pro modo culpa in eos statuendum, leg. milites 12 ff. de custod, & expibite reorum.

- 26 Delle conventicule; della delazione G.
- 3. Vie di fatto.
- 4. Carcere privato.
- r. Chiamansi conventicole, tutte le adunanze che si formano contro il governo, oppure con disegno di fare qualche oltraggio o qualche offesa a' particolari. Chiunque interviene a queste adunanze, vien punito come perturbatoro della tranquillità pubblica (1). Cresce la gravezza del delitto quando i membri della conventicola vanno armati, oppure quando vogliono eccitare il popolo al tumulto (2).
- 2. Quando la conventicola ha cagionato qualche tumulto popollare, o ha fatto succedere altro disordine, come omicidi, ferite, rubamenti ec., i rei sono puniti coll'ultimo supplicio (3). Fuori di questi casi, i rei di conventicola anche a cattivo fine, e con delazione di armi, sono puniti con una pena
- (1) In eadiem causa sunt ( legis Juliz de vi) qui tutbæ seditionisve faciendiz consilium iniciint, setvosque aut liberos homines
  in armis habuerint... in eadem sunt qui pessimo exemplo
  convocata sedivione villas expugnaverint, & cum telis & armis bona rapuerint... eadem lege renetur qui hominibus armatis,
  possessorem domo, agrove suo, aut navi sua dejecerit, expugnaverit concursu, leg. in eadem, j. f. ad leg. Jul. de vi pablica.
- (2) Qui cœtu, concursu, turba, seditione incendium fecerit, quique hominem dolo malo incluserit, quive fecerit quominus sepeliatur, quo magis funus dicipiatur, distrahatur: quive per vim sibi aliquem obligaverit, leg. qui casu 5 ff. ad leg. Jul. de vi publica.

Har lege tenetur, & qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verbetetur & pulsetur, neque occisus est, leg. qui dolo 10 \$, bac leg. ibid.

(3) Hi qui ades alienas aut villas expilaverint, effregerint, expugnaverint a si quidem in turba cum telo fecerint, capite puniune tur, l. bi qui delo, 10 ff. ad l. Jul. de vi publica.

regno (1).

3. Le vie di fatto sono proibite, anche quando si tratta di rendersi giustizia. Quindi se chi pretendendo di aver dritto in un terreno o in una casa, se ne impossessa violentemente, e senza l'autorità del giudice, prima di tutto si procede alla pena proporzionata alla qualità della violenza, e poi si

esamina il suo dritto sul fondo che riclama (2).
4. Niuna persona, ancorchè di alta condizione,

può arrestare di propria autorità il suo debitore, o colui, da cui pretende di esser stato insultato; e molto meno può tenerlo carcerato in una casa privata, come in una prigione. Chi ardisce di commettere tali attentati, dee esser punito coll'ultimo rigore, perchè il volersi render giustizia da se stesso, e l'arrogatsi il dritto di carcerare le persone, è un usurparsi l'autorità del sovrano (3).

(1) Damnato de vi publica, aqua & igni interdicitur, 1. qui

dolo, ibid.

(2) Si de vi, & possessione vel dominio quaratur, ante cognoscendum de vi, quam de proprietate rei, divus Pius universignoscendum, Grace rescripsit. Sed & decrevit ut de vi prius
tati Thessalorum, Grace rescripsit. Sed si decrevit ut de vi prius
quaratur, quam de jure dominii sive possessionis, l. qui casu, 5 ff.

si quis aliquem dejicit ex agro suo, hominibus congregatis, sine armis, vis privatæ postulari possit, l. si quis 5 ff. ad l. Jul. de

vi privata.

Sed etsi nulli convocati, nullique pulsati sint, per injuriam tamen ex bonis alienis quid ablatum sit: hae lege teneri eum qui id fecciit, l. nee interest 5 ibid.

si creditor sine autoritate judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur, tertia parte bonorum mulcatur, & infamis sit, l. si

ereditor, ult. ibid.

(3) Jubemus, nemini penitus licere... in quibuslibet imperii nostri provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi, perivati carceris exercere custodiam, 1 1 1 viris clarissimis omnium

# TITOLO V.

Del peculato .

# SOMMARIO.

1. Definizione del peculato.

e. Degli uffiziali che alterano la moneta.

3. De finanzieri che abusano del denaro pubblico.

4. Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici.

5. Se questo delitto si estingua colla morte del reo.

6. Specie particolare di peculato.

1. Il peculato è il furto del pubblico denaro (1), oppure l'impiego di questo denaro medesimo, fatto contro la volontà del sovrano da coloro, che debbono riscuotere questo denaro, o tenerlo in deposito (2).

provinciarum rectoribus daturis operam . . . ut sapedicta nefandise simorum hominum arrogantia modis omnibus opprimatur. Nam post hanc salubertimam constitutionem & vir spectabilis pro tempore prafectus Augustalis, & quicunque provincia moderator, majestatis crimen procul dubio incursurus est, qui cognito hujusmodi scelere, lasam non vindicaverit majestatem, leg. jubemus 1 cod. de privatis carceribus inbibendis.

(1) Lege Julia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve intercipiat, neve in tem suam vertat, neve faciat quo quis auferat, intercipiat, vel in tem suam vertat. Nisi qui utique lege licebit, leg. lege Julia 1 ff. ad leg. Jul. psculatur.

(2) Qui publicam pecuniam în usu aliquo acceptam, tetinue-

2. Sono puniti come rei di peculato coloro che essendo incaricati della zecca del principe, falsificano o alterano le monete, oppure le fanno falsificare o alterare dalle persone che lavorano sotto di loro (1).

3. I finanzieri che si servono del denaro del re, o che si ritirano ne' paesi stranieri, senza aver renduti i loro conti, sono processati come rei di peculato, nel caso che si trovino andar debitori del re,

o del pubblico erario.

4. Le maniere, con cui si può commettere questo delitto, sono diverse, e le une più gravi delle altre; quindi è, che tali rei si condannano a pene differenti, secondo le circostanze del delitto (2). In alcuni casi i rei sono condannati a morte (3): in al-

(1) Lege Julia peculatus cavetur . . . ne . . . quis in anreum, argentum, as publicum quid indet, neve immiscest: neve quod quid indatur, immisceatur, faciar sciens dolo malo, quo id peins fiat , leg. lege Jul. , 1 f. ad leg. Jul. pecularus .

Is qui prædam ab hostibus captam subripair, lege peculatus te-

netur, & in quadruplum damnatur, I. is qui, 13 ibid.

(2) Judices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Julia peculatus obnoxii sunt, & capitali animadversioni eos subdi jubemus. His quoque nihilominus, qui ministerium eis ad hoe adhibuerunt, vel qui subtractas ab eis scienter susceperunt, eadern prena percellendis, leg. Judises, 1 cod. de crimine peculatus.

(3) Peculatus poena aqua & ignis interdictionem, in quam hodie successir deportatio, continet. Potro qui in eum statum deducitur, sieut omnia pristina jura, ita & bona admittit, 1. pecua

latur, 3 ff. ad I. Jul. peculatur.

La legge pecularus ff. ad leg. Jul. pecularus proibisce di potersi inquitere per questo delitto, dopo passato il quinquennio, dal giorno, in cui è stato commesso. Non vi è però una ragione, per cui il peculato debba prescriversi in un tempo minore degli altri delitti, che sono meno gravi. Quindi è che secondo i costumi presenti, questo delitto si prescrive solo per il decorso di 20 anni, come tutti gli altei. Circa alla restituzione che dee fare al re, o alla cassa pubblica colui ch' è stato dichiatato reo di pecutri alla galeta, • all'esiglio perpetuo colla confiscazione de' beni: in altri casi finalmente non si procede con tanto rigore, ma si obbligano a restituire
il denaro, ed a pagare una multa pecuniaria in beneficio del re, o dell'erario pubblico. In questo
delitto i complici sono puniti egualmente che i principali.

5. Il delitto di peculato si estingue colla morte del reo, in riguardo alle pene corporali, o alle multe pecuniarie; ma i suoi eredi sono astretti civilmente a restituire tutto il denaro, ch' è stato sottratto, dissipato o speso contro l'intenzione del re. Ciò ha luogo ancora contro le figlie de' finanzieri, che sono state dotate dal padre, che poi si è trovato reo di peculato; e contro i figli, a' quali il padre ha comprata qualche carica, ancorchè nè le une, nè gli altri sieno eredi del padre. Tutti costoro sono obbligati a restituire quanto è stato loro dato dal padre, o a titolo di dote, o per comprare la carica, se in tempo che il padre ha fatte queste spese, aveva il maneggio del denaro pubblico (1).

6. Gli esattori de' danari pubblici incorrono in questo delitto, se non registrano fedelmente ne' loro libri tutto il denaro che siscuotono. Lo stesso dicasi di coloro che dovendo dare in afficto i beni domaniali del re, o di una comunità, non fanno appari-

lato, essa dà luogo all'azione personale, la quale dura 30 anni, ed anche 40 anni, quando l'azione personale va unita all'ipotecaria.

<sup>(1)</sup> Publica judicia peculatus, & de residuis & repetundatum, similiter adversus haredem exercentur, nec immerito: cum in his quastio principalis ablata pecunia moveatur, l. publica ff. ad leg. Jul. peculatus.

re l'intera rendita, ma col mezzo di apoche private, se ne riserbano una porzione a loro profitto (1).

# TITOLO VI.

Delle concussioni, e delle altre delinquenze degli ufficiali pubblici.

# SOMMARIO.

1. Cosa sia concussione.

2. e 3. Sue differenzi specie.

4. Sue pene. 5. Ciò che è stato fatto per via di concussione, non ba alcun vigore.

6. Concussioni, di cui un giudice è risponsabile.

7. Di colui che dà causa alla concussione.

8. Contro gli eredi de' concussionarj si procede civilmente.

1. 113 concussione è quel delitto che commettono gli ufficiali de' tribunali, o ministri delle finanze, o della guerra, allorché esigono ciò che non è loro dovuto in alcuna maniera, oppure si fanno pagare

<sup>(</sup>r) Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pe-cuniam, quam quid venierit, aut locaverit, scripserit, aliudve quid simile commiscrit, leg. hac leg. 10 ff, ad leg. Inlia peculasus .

92 Delle concussioni, ed altre delinquenze.

più di quello che loro compete, in virtù delle leggi

e degli stabilimenti pubblici (1).

2. I giudici si rendono rei di concussione, quando si lasciano corrompere per via di denaro, o di altri donativi; per condannare, o per assolvere ingiustamente, tanto ne' giudizi civili, quanto ne' giudizi criminali (2); per esimere da' pesi pubblici coloro che vi debbono esser soggetti, o obbligarvi coloro che ne sono esenti; oppure quando negli affitti, o negli altri contratti pubblici, che passano per le mani loro, maneggiano l'affare in maniera, che la cosa ricada in loro profitto, e de' loro prossimi parenti (3).

3. Si debbono punire come concussionari gli ufficiali delle armate, i quali prendono denaro da' sol-

dati

(1) Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel alio officio, munere, ministeriove publico cepit, vel cum ex colorte, cujus corum est. Excipit lex, a quibus licet accipere, leg. lex Julia 1 ff. de leg. Jul. repetundarum.

(2) Lege Julia repetundarum tenetur qui cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum, decernendumve acce-

perit, leg. lege julia 3 ff. ad leg. Jul. repe:undarum.

Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret, leg. vel

quod. ib.

ob sententiam in senatu, conciliove publico dicendam, pecuniam accipiat. Vel ob accusandum, vel non accusandum. Utque urba-

ni magistratus ab omni sorde abstineant, leg. 6 ibid.

Lex Julia de repetundis præcipit, ne quis ob judicem arbitrumve dandum, mutandum, jubendamve ut judicet, neve ob non
dandum, non mutandum, non jubendum ut judicet: neve ob
hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirive
jubendum, exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem
condemnandum, absolvendumve: neve ob litem æstimandam, judiciumve capitis, pecuniæve faciendum vel non faciendum aliquid
accepetit, leg. lex Jul. 7 ibid.

dati per accordar loro il consedo; tanto se il soldato è ancora in istato di servire, quanto s' è divenuto invalido (1).

4. La pena della concussione è diversa, secondo le circostanze e la gravezza del fatto. La pena
più mite è la restituzione di quanto si è percepito,
e l'emenda de' danni e degl' interessi, in favore
della parte che ha pagato, oltre alla privazione
dell'officio, in cui il reo ha mancato, e l'inabilitazione perpetua ad esercitarne altri. A tutte queste
pene si può aggiungere, secondo le circostanze, la
condanna alla galera o all'esiglio perpetuo. Vi sono
ancora alcuni casi, in cui la pena può estendersi
fino all'ultimo supplicio; come, per esempio, se un
giudice avesse ricevuto denaro, per condannare un
innocente ad una pena corporale (2).

5. La prescrizione non può render legistimo il possesso di una cosa che un giudice ha acquistata per via di concussione; e tutti gli atti giudiziali, che sono stati fatti in conseguenza di questo delitto, sono assolutamente nulli. Così la parte che ha sofferta la vendita de' beni, o per un decreto del giudice, fatto ex officio, o ad istanza de' creditori, può far annullare la vendita, subito che prova che

<sup>(1)</sup> Lege Julia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum, mittendumve, as accipiat, 1, 6, 9, lege ff. ad leg. Jul.

<sup>(2)</sup> Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, & plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam dutius, prout admisezint. Quid enim si ad hominem necandum pecuniam acceperint: vel licer non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel incocentem, vel quem punite non deberent? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt, leg. len. Jul. §. bodie ff. ad l. Juh repetundarum.

o4 Delle concussioni, ed altre delinquenze.
il giudice è stato corrotto, per far aggiudicare i beni a vil prezzo, o con distogliere i compratori, o con altri cattivi mezzi (1).

6. Un giudice dee rispondere non solo delle concussioni proprie, ma ancora di quelle, che sono state commesse da' suoi subalterni con ordine suo, ed
anche di quelle che sono state commesse senza suo
ordine, ma colla sua scienza, quando egli non le
ha impedite, potendolo fare (2). Se poi un magistrato non ha avuta alcuna scienza della concussione
del suo subalterno, si punisce solo quell'ufficiale,
che l'ha commessa (3).

7. Chiunque dà denaro o fa altri donativi al giudice, per farlo prevaricare, si tende reo di questo delitto del pari, che il giudice medesimo che si lascia corrompere (4). Tanto egli, quanto il giudice dee esser punito coll'ultimo rigore, del pari che

<sup>(1)</sup> Quod contra legem repetundatum, proconsuli, vel consuli denatum est, non potetit usucapi. Endem lex venditiones, locationes ejus rei causa, pluris minorisve factas, itritas facit: impeditque usucapionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sir, heredisve ejus venia:, l. quod cantra 8 fl. ad leg. Jul. repetundarum.

<sup>(2)</sup> Ut unius pœna, metus possit esse multorum, ducem qui male egit ad provinciam quam nudaverit, cum custodia competenti ire præcipimus, ut non solum quod ejus non dicam domesticus, sed manipulatius & minister acceperit: verum etiam quod ipse a previncialibus nostris rapuerit aut sustulerit, in quadruplum exsolvat invitus, l. ut unius 1, cod. ad leg. Jul. repetundarum.

<sup>(3)</sup> In comites quoque judicium ex hac lege judicium datur, 1. in comites 5, f. ad 1. Jul. repetundarum.

<sup>(4)</sup> Omnes cognitores & judices a pecuniis atque pattinioniis manus absticeant, neque alienum jurgium putent suam prædam. Etenim privatatum quoque litium cognitor idemque mercatot, statutam legibus cogetur subire jacturam, l. smnss 3 cod. ad leg. Jul, repesundatum.

tutte le altre persone, le quali hanno avuta parte, o complicità in questo delitto (1).

8. Si può processare, anche dopo la morte, un reo di concussione; ma i suoi eredi sono soggetti soltanto al giudizio civile, per la restituzione delle somme, che il reo ha estorte, e per i danni ed interessi in favore delle parti (2).

## TITOLO VII.

Dell'omicidio; del veneficio; del parricidio; dell'assassinio; del suicidio; dell'esposizione del parto; e del duello.

## SOMMARIO.

- 1. Diverse specie di omicidi.
- 2. e 3. Omicidio casuale.
- 4. Omicidio colposo.
- 3. Omicidio volontario, non premeditato.
- 6. Omicidio a difesa:
- 7. Del marito che uccide la moglie udultera.
- 8. Omicidio in rissa.
- 9. Omicidio premeditato.

(1) Non modo adversus accipientem ( dona ) sed etiam adversus dantem; accusandi cunctis tanquam crimen publicum. concedimus facultatem: quadrupli poena, eo qui convictus fuesit modis omnibus feriendo, l. tancimus ul. 1b.

(2) Sciant judices super admissis propriis, aut a se, aur ab haredibus suis poenam esse reperendam, leg. scians a cod, ad leg.

Jul, repatundarum .

98 Dell' omicidio ; del veneficio ; &c.

50. Omicidio per insidias.

11. Assassinio.

12. Veneficio.

13. Be' medicamenti dati per procurare l'aborta.

14. Parricidio.

15. Donne che occultano la loro gravidanza.

16. Esposizione del parto.

17. De' complici nel delitto di parricidio.

18. Si fa il processo contro la memoria de parricidi.

19. E contro quella de' suicidi.

20. e 21. Pene contro il duello.

stanze del tempo, del luogo e delle persone, e per-

2. L'omicidio casuale è quello che si commette senza la volontà di uccidere, e senza alcun grado di colpa, per parte di colui che ha cagionata la morte di un altro. In questo caso, siccome non concorre nell'uccisore nè dolo, nè colpa, così non può egli esser condannato ad alcuna pena (1). Per esempio: se mentre un uomo taglia i rami di un albero, che resta sopra una strada pubblica, cade un ramo ed uccide un passeggiero, l'uomo non è tenuto ad alcuna pena, quando abbia avvisato il

<sup>(1)</sup> Frater vester recitius fecerit, si se præsidi provinciæ obtuleit, qui si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse: remissa homicidii poma, secundum disciplinam milittem sertentiam proferet. Crimen enim contahitur, si & vofurras nocendi intercedat: carerum ea quæ ex improviso casu,
potius quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxa impretantur, l. frater 1 cod, ad leg. Cornel, de sicariis

passeggiero di guardarsi. Se poi l'albero stesse fuori di strada, l'omicidio sarà riguardato per casuale, ancorchè chi taglia i rami non abbia dato alcun avviso; perchè egli non era obbligato a prevedere che una persona abbandonava la strada maestra, per camminare in mezzo a' campi; ed allora solo sarebbe tenuto dell'omicidio, quando avesse lasciato cadere il ramo con positivo disegno di offendere quella persona (1).

3. Si riguardano come casuali gli omicidi commessi da' furiosi o da' pazzi, quando rimane ben verificato, che l'azione è stata preceduta dalla pazzia, e che l'uccisore aveva assolutamente perduto il lume della ragione (2). Dicasi lo stesso degli omicidi commessi da' fanciulli, quando le circostanze dimostrano, che non hanno avuto l'animo di uccidere (3). Ma se apparisce, che il fanciullo ha conos-

(2) Infans vel futiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur; cum alterum innocentia consilli metur alterum fati infelicitas excusat, l. infant 15 ff. ad l. Com. de ikariis.

<sup>(1)</sup> Si putator ex arbore ramum cum dejiceret, vel machinarios hominem prætereustem queidit; ita tenetut si is in publicum decidat, nec ille præclamavir ut cams evitari possit. Sed Mortis etiam dixit: si in privato idem accidisset, pusse de culpa agi. Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non taset provisum: aut tum demantatum esset, aum retiendum evitari non possit. Secuadam quam talionem non multum telett, per publicum an per privatum for lierer: cum plerumque per privata loca vulco iter tiat. Quod si multum iter citi: delum untaxat præstare debet, he immittat in cum quam valette transcumtem. Nem culpa ab eo exigenda con est, cum divinote non potuerit, an per cum incum aliquit transitutus sit, l. si parator 3 t. ad l. Aquiliam.

<sup>(3)</sup> Quarimus si fu iosus donnum dederit, an engle-Aquilie actio sit, & Pegesus negavit. Que enum in co rulpa sit, cum sua mentis non sit, & hoc verissimum . . . sed utsi intins domnum dederit, idem etit dicendum. Quod si intunbes id ficerit, Labeo alt, quia furti teoetur, teoeti & Aquilia cum; & hoc pu-

ciuta la malizia della sua azione, e molto più se ha agito con una vera premeditazione, può imporsi una pena anche corporale, ancorchè si tratti di un impubere; e solo in grazia della debolezza dell'età, la

pena dee esser più mite.

4. Se nell'omicidio è concorsa qualche colpa, cioè se colui che lo ha commesso, non ha prese le misure necessarie affine di prevenirlo, egli è tenuto a' danni ed interessi verso gli eredi del morto, ed anche a qualche pena corporale, quando non resti graziato dal sovrano (1). Con questo principio, si puniscono con una pena corporale le balie, che hanno soffocati i bambini, per averli tenuti a dormire insieme con esse.

5. L'omicidio volontario può commettersi in molte maniere, le quali è necessario di esaminare con molta attenzione, perchè dalle diverse circostanze nasce la maggiore o minor gravezza di tali omi-

cidi .

6. Chi trovasi assalito da ladri, o da altre persone armate, in maniera che corra evidente pericolo di rimanere ucciso, nè pessa salvarsi altrimenti che

to verum, si sit jam injuriet capax, l. sed & si 5 f. ad leg. Corn. de Sicar.

<sup>(1)</sup> Mulionem quoque si per imperitiam impetum mularum rezinere non potucit; si ex alicnum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpx nomine teneri. Idem dicitur, & si propter infitmizatem, sustinere mularum impetum non potucit. Nec videtur iniquum, si infitmitas culpx adnumeretur: cum affectare quisque non debeat, in quo vel intelligit, vel intelligere debet, infitmitatem suam alii periculosam futuram. Idem juris est in persona ejus, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infitmitatem retinere non poterit, leg. idem 3. f. ad leg. Aquil.

con uccidere i ladri o gli aggressori, egli può farlo senza incorrere in alcuna pena (1).

7. Il marito che trovando la propria moglie in braccio dell'adultero, gli uccide sul momento amendue, o uno di essi, non fa altro, che seguire l'impulso di un giusto dolore, e ciò gli dà un dritto per ottenere facilmente la grazia dell'omicidio commesso (2). E' vero peraltro, ch' egli perde tutto ciò, che la moglie può avergli donato nel contratto di matrimonio.

8. Quando una persona ammazza un' altra in rissa, si modera la pena, se l'ucciso è stato l'aggres-

(1) Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit, l. furem 9 ff. ad L. Corn. de sicariis.

Si quis aggressorem vel quemcumque alium in dubio vitæ diserimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam

metnere debet, l. is qui 2 cod. ad l. Corn. de sicariis.

Si quis percussorem ad se venientem, gladio repulerit, non ut homicida tenetur: quia desensor propriæ salutis in nullo peccasse videtur, l. si quis 3 ib.

Si (ut allegas ) latrocinantem peremisti, dubium non est, eum, qui inferenda cadis voluntate pracesserat, jure casum videri, l. si

Liceat cuilibet aggressorem nocturnum in agris, vel obsidentem vias atque insidiantem pratereuntibus, impune occidere, etiam si miles sit. Melius namque est iis occurrere & mederi, quam injuxia accepta vindictam perquirere, l. liceat 5 ib.

(2) Si tamen matitus in adulterio deprehensam ( uxorem ) oceidat, quia ignoscitur ei, dicendum est: non tantum mariti, sed etiam uxoris servos liberandos, si justum dolorem exequenti domino non restiterunt, l. si quis 3 S. si tamen ff. de senatuscon-

suito Syllaviano.

Se il marito uccide la moglie, sorpresa in adulterio, non sul fatto, ma dopo un intervallo, dec esser punito, sebbene non colla pena ordinaria dell'omicidio, ma con una pena più mite, perche justus dolor semper cor premit. Quindi i dottori propongono la distinzione, che se il marito uccide la moglie nell'atto dell'adulterio, excusatur a toto; se l'uccide ex intervallo, excusatur a tanso, sed non a toto.

sore, o se l'uccisore non si è servito di armi offensive, oppure se non ha ferito, o non ha avuto animo di ferire in una parte del corpo, in cui i colpi fossero mortali; giacchè allora il fatto partecipa motro dell'omicidio casuale. Ma nelle circostanze contrarie deve l'uccisore esser punito più severamente (1).

9. L'omicidio deliberato è sempre punito colla pena di morte, ancorchè non vi concorra nè prodizione, nè appensamento, nè altra circostanza gravante. In conseguenza un uomo che avendo fatta rissa con un altro, lo incontra dopo qualche tempo, lo assalir e lo ammazza, dee esser condannato a prorie (2). Anzi in questo caso non solo si punisce chi efferivamente ammazza, ma ancora chi è arrivato all'atto prossimo di ammazzare, con tirare un'archi ngiata, con ferire con un colpo di spada, o in altra maniera (3).

10 L'omicidio appensato si punisce con maggior rigore. Chiamasi emicidio appensato, quando una

<sup>(1)</sup> Cum qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuiro fecisse, cum calcis iclu mortis occasio prabita videatut: si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni metu ac suspicione, quam ex admissa tei discrimine sustinet, secundum id, quod adnotacione nostra comprehensum est, volumus liberati, 1. 5 cod. ad leg. Com. de ticariis.

<sup>(2)</sup> Is qui cum telo ambulaverit, hominis necandi causa, sicut is qui-hominem occiderit, vel cujus dolo malo factum crit commissum; legis Cornella de sicariis poena coercetut, l. is 941 7 edd. ad l. Corn. de sicariis.

<sup>(3)</sup> Divus Hadrianus in hæe verba rescripsit: in maleficiis voluntas spectatur non exitus, leg. divus 14 ff. ad l. Corn. de si-

Si quis necandi infantis piaculum aggressus, aggressave sit : sciat se capitali supplicio esse puniendum, 1. si quis 8 cod. ad 1. Com. de sicariis.

persona avendo già determinato di uccidere un' altra, la apposta quando esce dalla casa, o quando passa per qualche strada. Esso chiamasi ancora omicidio insidioso (ex insidiis). Anche in questo omicidio si punisce il solo disegno, quando il reo ha incominciato con qualche atto prossimo ad eseguirlo.

foro a prezzo di denaro, affine di bastonare, sfregiare, o uccidere qualcuno. Questi delinquenti si puniscono colla pena di morte, anche per il semplice attentato, ancorchè il delitto non sia stato consumato. Chi ha dato denaro per far ammazzare alcuno, è punito nella stessa maniera come se avesse egli stesso eseguito il delitto (1).

bile di quello, che si commette per mezzo del veleno. I rei di veneficio sono condannati all'ultimo supplicio, e se ne brucia il cadavere, e ciò quando ancora il veleno non avesse prodotta la morte, per essere stato preso il contravveleno. Chi ha somministrato il veleno, sapendo il cattivo uso che voleva farsene; chi ha propinata la bevanda, sapendo ch' era avvelenata; e coloro che l'hanno fatta propinare, sono puniti come avvelenatori (2).

<sup>(1)</sup> Nibil interest, occidet quis, un causam mottis prabeat, mandator cadis pro homicida habetur, l. nibil 15 ff. ad leg. Com.

<sup>(2)</sup> Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gla-

dio, l. plus est, cod. de malefic. & mathematicis.

Vi sono alcune droghe, che possono servire ad avvelonare gli
uomini, e che possono altresi impiegarsi ia usi innocenti. Gli
speziali non debbono vendere tali droghe che a persone cognite;

102 Dell'omicidio; del veneficio; &c.

13. Si puniscono come avvelenatori coloro, che fanno prender droghe a donne gravide, per far morir loro il feto nel ventre, o per farle partorire prima del tempo, tal che la creatura non possa vivere. Si condannano ancora a morte le donne che prendono tali droghe per abortire (1).

14. I rapporti del sangue tra l'uccisore e l'ucciso rendono l'omicidio molto più enorme, che se fosse stato commesso in persona di un estraneo. E' certo, che questa enormità cresce a proporzione del grado di parentela o di affinità. Così chi uccide i suoi genitori o altro ascendente, si condanna ad una pena più orribile, che chi ha ucciso il suo fratello, o altro parente più remoto (2). Peraltro si dà in generale il nome di parricida, a chiunque uccide un suo parente fino al terzo grado di consanguinità; al padre che uccide il figlio; al marito che

con notare sul loro registro il nome delle persone che le hanno ricevute, e con riportarne la loro soscrizione. In riguardo poi delle droghe, le quali non possono servire ad altro, che per avvelenare gli uomini, uno speziale, che le avesse date fuori, potrebbe esser punito come complice del veneficio.

(1) Cicero în otatione pro Cluentio scripsit: Milesia quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab haredibus secundis, accepta pecunia, partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam, l. Cicero 30 ff. de penis.

(2) Lege Pompeja de parricidiis cavetur: ut si quis patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sotorem, patruelem, patruum, avunculum, amitam, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitrieum, privignum... occiderit, cujusve dolo malo id factum erit: ut poena ea teneatur, quæ est legis Cotneliæ de sicariis, sed & mater, quæ filium, filiamve occiderit, chus legis poena afficitur: & avus qui nepotem occiderit. Et præterea qui emit venenum, ut patri daret, quamvis non potuerit dare, l, x ff. de lege Pempeja de parricidiis.

uccide la moglie, ed alla moglie che uccide il ma-

rito (1).

15. Quando una donna, sia fanciulla, sia maritata, ha occultata la sua gravidanza, ed in appresso non si trova descritto nel libro de' battezzati il nome del suo parto, si presume, che lo abbia ucciso, e questa presunzione basta per punirla coll'ulti-

mo supplicio.

16. In rigore di giustizia dovrebbero punirsi come parricidi, tutti coloro ch' espongono i loro figli, tanto legittimi, quanto bastardi, ed anche tutti i complici di questo delitto. Ma quando la creatura è stata trovata viva, si mitiga la pena, per il pericolo, che i rei trovandosi soggetti ad una pena eguale se uccidono il bambino, e se semplicemente lo espongono, non preferiscano il pimo partito, come più difficile a discoprirsi (2).

(1) Novercæ & sponsæ personæ omissæ sunt. Sententiæ tamen

legis continentur. 1. sed sciendum 3 ibid. Cum pater & mater sponsi, sponsæ, socerorum, ut liberorum sponsi, generorum appellatione continentur, l. cum pater 4

Presso gli antichi romani in virtù della l. unica cod. de bis qui ibid. parent. vel liber. occider., tutti i parricidi, cioè coloto che avevano ucciso qualche loro ascendente o discendente, erano cuciti in un sacco di cuojo, con un cane, un gatto, una vipera, una scimia, e molti serpenti, e gettato nel mare, o nel fiume più vicino al

luogo del commesso delitto.

<sup>(2)</sup> Crimen a sensu humano alienum, & quod nec ab illis quidem barbaris admitti credibile est; Dei amantissimus Thessalonicensis ecclesia Apocrisiarius Andreas ad nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infantes abjiciant . . . . æquum sane erat, ut qui talia perpetrarent, vindictam quæ proficiscitur ex legibus non effugerent, sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent, extremis ponis subjicerentur, ut qui per actionis impudentiam sua detulerint flagitia, Id quod in posterom custodiri jubemus , Nevell, 153,

104 Dell' omicidio; del veneficio; Ge.

17. I complici de' parricidi debbono esser puniti come i rei principali, ancorchè non sieno parenti dell' ucciso, alla cui morte hanno concorso (1). Dicasi lo stesso di chi ha ricevuro denaro per assassinare il padre, la madre o il figlio del mandante. Tanto egli, quanto chi ha dato il denaro, debbono esser trattati egualmente (2).

18. L'enormità di questo delitto fa sì, che si punisca colla pena di morte, anche il solo conato, ancorchè il parricidio non sia stato eseguito. Peraltro non si procede contro la memoria o il cadavere di un accusato di parricidio, e neppure contro quella di un condannato, quando erasi appellato dalla prima sentenza, e l'inquisito è morto pendente l'appellazione (3).

19. Si procede contro il cadavere di coloro che si sono uccisi da se stessi; il cadavere si strascina

(t) Utrum qui occiderunt patentes an ctiam conscii peca patricidii adficiantut, queri potest. Et ait Machous: etiam conscii etiam conscii etiam extranei cadem peca adficiendis, non solum patricidas. Proinde conscii etiam extranei cadem peca adficiendi sunt, l. usrum 6 ff. de

(2) Si sciente creditore, ad scelus committeadum pecunia sit subministrata (ut puta si ad veneri mali comparationem, vel etiam ut latronibus, aggressoribusque daretur, qui patrem interfacerent) patricidii poera tenebitur, qui quesierit pecuniam, qui que corum ita crediderint, aut a quo ita cavetunt, leg. si teiene

(3) Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibil mortem conscivir, successorem fiscura habere debebit. Sin minus, eum quem volait, si modo testamentum fecit. Si intestatus decessit, cos hæredes habebit qui lege vocantut, l. parricidii e f. de lege Pompeja, de parricidii:

L'azione cciminale per il parricidio, soggiace alle prescrizione del pari che tutti gli altri delitti. Ma il parricida, che si è garantito dal giudizio criminale, per mezzo della prescrizione, non può succedere all'ucciso, come neppure possono succedere i di figli.

per la città, indi si appende alla forca; ed i bent si confiscano. La sola pazzia può render impunito questo delitto, il quale per verità è il colmo della barbarie (1).

lo stato ed alla società. Ecco perchè si condannano a morte tutti coloro che si sono battuti in duello, o che vi sono intervenuti come padrini, ancorchè niuno de' duellanti sia rimasto ferito. La semplica disfida al duello si punisce con due anni di carcere; con una multa pecuniaria in favore dello spedale degl' infermi; colla sospensione delle cariche per due anni, e colla privazione degli emolumenti delle cariche per tre anni; e ciò ancorchè la disfida non sia stata accettata. Si puniscono ancora

<sup>(1)</sup> Vi è un titolo nel digesto, ed un altro nel codice, sotto la rubrica de beni di coloro che si sono data la morte da loro stessi. Tutte le leggi ripor ate in questi due titoli cittinguouo le persone di colcuo che si uccidono da loro stessi, o perche trotavansi inquisiti di un delitro capitale, o perchè etano stati sorpresi in flagranti; daile persone di coloro che si danno la morre, perche erano annojaci della vita o per altra ragione. Nel primo ca-so si confiscavano i beni del defento, perche si presumeva, che col darsi la morte ave se impliciramente confessato il delitto, per cui veniva inquisito. Nel secondo caso non si dava alcuna pena, perche presso g'i antichi romani il suicidio era un'azione gloriosa, autorizzata dagli esempi di molti personaggi celebri, e dalle false massime de' loro filosofi. Ma la ragione, e molto più la vera teligione ha fatto conoscere a' cristiani, che noi non siamo padroni della nostra vita; ma essa è di Dio, che ce l'ha data, ed appartiene allo stato, di cui siamo membri. Presso di noi adunque si punisce il suicidio in qualunque caso, toltone quello della pazzia. În fatti non è possibile d'in maginare una barbarie maggiore di quella di uccidere se stesso; e quest'azione, che presso i romani antichi era riguardata come un atto di coraggio e di grandezza di animo, deve anzi, secondo i principi di una sana ragione, esser considerata come una delle maggiori debolezze, in cui possa cadere un nomo sensato,

con pene corporali coloro che hanno portato il bie glietto di disfida, o che hanno condotto le parti al luogo del duello.

zr. Si procede contro la memoria di coloro che sono stati uccisi in duello, o che sono morti dopo, per le ferite riportate. Se i duellanti sopravvivono, il delitto non si prescrive mai per qualunque decorso di tempo, subito che si è incominciato a procedere. Si è tolta qualunque speranza di grazia o di remissione, a' rei di questo delitto.

### TITOLO VIII.

Del furto, e de' fallimenti dolosi.

### SOMMARIO

- 1. Definizione del furto.
- 2. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze.
- 3. e 4. Quali sieno queste circostanze.
- 5. Furti commessi da fanciulli.
- 6. Punizione del furto, ancorche siasi restituita la cosa rubata.
- 7. Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati.
- 8. Pene contro i complici nel furto.
- 9. Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occultano le cose furtive.

10. Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo.

11. Furto commesso dalla moglie in casa del marito.

12. Di coloro che rubano bambini.

13. De' fallimenti dolesi, e de' complici in questo de-

1. Il furto è la sottrazione fraudolenta di una cosa altrui, affine di appropriarsela, o di servirsene contro la volontà del padrone (1).

2. Le circostanze del tempo è del luogo, in cul si è commesso il furto; la qualità delle cose rubate; la maniera con cui si è rubato, accrescono o

diminuiscono la gravezza di questo delitto.

3. Coloro, che rubano i passaggieri nelle strade maestre, e che chiamansi grassatori, sono puniti colla pena della ruota. Si puniscono ancora colla morte coloro, che rubano nella casa del re, ed i domestici che rubano a' loro padroni. Si considera ancora come un furto enorme quello che si commette ne' luoghi, che restano in una certa maniera

(1) Furtum est contrectatio rei fraudulosa, sucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus; possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere, l. furtum I ff. de furtis.

Furtum autem fit, non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter eum quis alienam rem invito domino contrectat. Itaque sive creditor pignore, sive is apud quem res deposita est, ca re utatur, sive is qui rem utendam accepit, ra alium usum eam transferat, quam cujus gratia ei data est, furtum committit: veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi amicos ad cœnam invitaturus, & id peregre secum rulerit aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi, longius aliquo duxeit. Quod veteres scripserunt de co, qui în aciem equum perduxisset, Inst, lib, 4 tif. x 5. furtum.

sotto la protezione del re, e sotto la guardia pubblica; come i bestiami che sono ne' pascoli, gli attrezzi di agricoltura, che si lasciano in mezzo ai campi ec. Il furto di una cosa consegrata al culto divino, chiamasi sacrilegio. Anche il valore, e la qualità della cosa rubata entrano nell'esame delle circostanze, che debbono aversi presenti dal giudice, prima di condannare i ladri.

4. Quando il furto è stato commesso senza frattura, e senza altre circostanze gravanti, il ladro è condannato, o alla frusta, o all'esiglio, o alla galera per un certo tempo. Ma quando il ladro dopo questa pena, torna a rubare, la pena si accresce, e se trattasi di un terzo furto, dee condan-

narsi a morte.

5. Un fanciullo prossimo alla pubertà, può esser condannato ad una pena corporale, quando apparisce che ha rubato conoscendo la malizia di quest' azione. Imperocche l'essenza del furto consiste nell'animo di appropriarsi la cosa altrui, e quest'animo può concorrere anche ne' fanciulli, secondo le circostanze (1).

6. Accorche il ladro abbia restituita spontaneamente la cosa furtiva, può nondimeno esser processato per il furto, e punito con una pena staordinaria, per la riparazione del delitto commesso (2).

7. Con-

(2) Qui ea mente alicaum quid contrectavit, us lucti faceres,

<sup>(1)</sup> In samma sciendum est quæsitum esse, an împubes rem alienam amovendo fortum factar: & placuit, quia furtum in affectu furandi consistit, ita denum obligari co crimine impuberem, si proximus pubertati sit, & ch id intelligar se delinquere. Instalib. 4 18: 1 \$100 summa.

7 Contro gli eredi de' ladri non si può procedere criminalmente, per il furto commesso dal loro autore; ma si condannano in giudizio civile alla restituzione della cosa rubata, o a pa arne il valore, se questa più non esiste, ed a' danni ed interessi in favore del derubato (1).

8. I complici de' ladri sono puniti co'la me l's'ma pena de' rei principali. Si riguar a come com, lice chiunque ha coadjuvato personalmente nell'atto del delitto, o in qualunque altra maniera ne ha favorita l'esecuzione. Quindi si rende reo di complicità chiunque rompe le finestre, per cui entra il ladro, o tiene la scala per ajutarlo a salire; chi somministra chiavi false o altri instrumenti per aprire le porte, sapendo l'uso, che il ladro voleva fare delle chiavi, o degl' instrumenti; chi lascia escire le bestie dalla stalla, acciò il ladro abbia il comodo di rubarle. Il complice è tenuto ad una pena corporaie, ancorchè non abbia affatto partecipato della cosa furtiva; e si condanna in selidum col ladro alla reintegrazione del derubato (2).

eametsi mutato consilio, id postea domino reddidit, fur est: nemo enim tali peccato, poenitentia sua, nocens esse desitt, l. qui ea es ff. de furtit.

(1) Furti actione minime teneri successores, ignorate non debueras: de instrumentis autem ablatis, in rem actione, tenentes

convenire potes, l. furri 15 ff. de furris.

(2) Interdum quoque sutti tenetur, qui ipse surtum non secit, qualis est is, eujus ope & consilio surtum sastum est. In quo numero est qui tibi nummos excussit, ut alius eos saperet; aut tibi obstiterit, ut alius rem tuam exciperet. Et hoc veteres seripserunt de co, qui panno rubro sugavit atmentum. Sed si quod corum per lasciviam & non data opera ut surtum admitteretur, sastum est, in sastum actio dari debet. At ubi ope Mavii Titius surtum secerit, ambo surti tenentur. Ope & consilio ejus quoque curum admitti videtur, qui scalas sorte senestris supponit: aut Tom. IX.

110 Del furto, e de fallimenti dolosi.

9. Le persone, che ricettano i ladri nelle loro case, o che occultano le cose rubate, o che le comprano, sapendo la loro provenienza, sono punite con
una pena corporale, proporzionata alla gravezza del
furto (1).

10. Il padrone della cosa rubata può rivendicarla in qualunque luogo la trova, ed anche dalle mani di un terzo possessore di buona fede, senza che sia obbligato a rimborsargli il prezzo, con cui questi ha acquistata la cosa; specialmente se l'avesse comprata a vil prezzo da una persona incognita o sospetta, e che non poteva legittimamente avere la cosa venduta. Quindi dipende dall'arbitrio del giudice il vedere, se il compratore debba solamente restituire la cosa, senza poter ripetere ciò che ha pagato, oppure esser punito come compratore doloso (2).

ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius futtum facetet e quive ferramenta ad effringendum, aut scalas, ut fenestris supponetentut, commodaverit, sciens cujus rei gratia commodaverit. Isnis lib. 4 sie. 1 § enredum.

Qui ferrementa sciens commodaverit ad effcingendum ostium vel armatium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum, licet nullum ejus consilium principaliter ad furtum ficiendum intervenetit, tamen furti actione tenetur, l. ii pignore 55 ff. de

furtis.

(1) Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et præcipitur ut periode puniantur, atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui cum apprehendere latrones possent, pecunia accepta, vel subreprorum parie demiserunt. I. pessimum, 1 ff. de receptatorib.

Los qui a servo furtien ablata suscepciont, non tantum de susceptis convenire, sed etiam poenali futti actione potes. 1, ees qui

14 Cod. de furtis .

(2) Incivilem rem desideraris, ut agnitas res furtivas non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a dominis. Curate igitur cautius negori ri, ne non tontum in domna hujusmodi, sed eriam in criminis suspicionem incidatis, l. incivilem, 2 Cod. do furtis.

Civile est quod a te adversarius tuus exigit; ut rei quam apud

rr. La moglie che sottrae dalla casa i beni del marito, non soggiace all'azione criminale di furto, ma soltanto all'azione rerum amotarum. Dicasi lo stesso quando la donna, dopo la morte del marito, porta via dalla casa i beni di lui, oppure i beni com uni. La pena in questo caso, cui soggiace la donna, è la perdita di quei beni, che ha sottratti, o che li possedesse come donataria, o che li possedesse in comune col marito (1). Gli estranei però, che avranno avuta qualche complicità ne' furti della moglie o della vedova, possono esser processati e puniti come veri ladri (2). La ragione, per cui non si dà contro la donna, che ruba i beni del marito, l'azione di furto, è un giusto rispetto per il matrimonio.

re fuisse fateris, exhibeas venditorem. Nam a transcunte & ignoto re emisse dicere non convenit, volenti evitare altenam bono viro

suspicionem , l. civile 5 ibid.

(1) Divortii causa, rebus uxoris a matito amotis, vel ab uxo. re mariti, rerum amotarum edicto perpetuo permittitut actio. Constante etenim matrimonio, neutri corum neque poenalis, neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur actio, I. divortii, 2 Cod verum ametarum.

Uxor expilata hereditatis crimine ideirco non accusatur, quia

nec furti cum ca agitur, l. uxor, 5 ff. expilata bareditasts.

(1) Si quis uxori res mariti subtrahenti opem, consiliumque accomodaverit, futti tenebitur. Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur futti, cum ipsa non teneatur. Ipsa queque si opem furi tulit, furti non tenebitur, sed rernm amotarum, 1. si que: 52 ff.

de furtis. Il dritto romano faceva una specie particolare di delitto, che chiamava crimen expilate hereditatis con cul si qualificava l'azione di coloro, che proponevano una querela contro chiunque avesse sottratti i beni ereditarj, prima che l'erede testamentario o legittimo avesse assunta la qualità di erede, o avesse preso possesso de'l'eredità. Siccome prima dell'accettazione dell'erede, non vi era alcun padrone de' beni ereditari, credevasi percio, che non fosse luogo all' azione di furto contro chi li avesse subati. In Francia però questa distinzione non può aver Inogo, per la nostra regula,

Del furto, e de' fallimenti dolosi . 112

12. I mendicanti vagabondi, che rubano i ragazzi, e poi li storpiano per mover la gente a pietà, con farli passare per loro figli, debbono punirsi colla pena di morte (1). E molto più dovrebbe imporsi questa pena, se taluno arrivasse alla barbarie di rubare i ragazzi, per venderli ai turchi, come schiavi.

13. Il fallimento doloso è una specie di furto; tanto se il fallito occulti una porzione de'suoi beni, quanto se simuli debiti, o li assegni in somma maggiore di quella che sono. I falliti dolosi debbono esser puniti con pene gravissime, le quali sono comuni anche a coloro, che hanno ricevuti i beni del fallito, affine di occultarli. Chi poi ha favorito il fallimento doloso, o con fingersi compratore o cessionario dei beni del fallito, o con fingersi creditore, è condannato al pagamento del doppio di quel-Io, di cui si è simulato creditore, ed anche ad altre pene straordinarie.

che il marto metta subito il vivo la suo luego, la quale si osserva tanto nelle provincie, che seguitano il deitto civile, quanto in quelle che si regolano co' loro statuti particolari. Per altro questa distinzione del dritto comano si riduceva ad una semplice formalità, e non influiva punto sulla sostanza della cosa, perche chi aveva espilata un' eredità, era soggetto al giudizio criminale come un vero ladro.

(1) Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli pona, cum cognitis ante suppliciis teneantur. Si quis tamen hujusmodi reus fuerit oblatus, posteaquara super erimine c'aruerir, servus quidem vel libertate donatus bestijs subjiciarur, ingenuus autem gladio consumatur, i, plagiarii, 16 Cod. ad lag. fabiam de plagiariis.

### I T O L O IX.

Del delitto di falsità in generale, e della falsa moneta.

### SOMMARIO.

- 1. Differenti specie del delitto di falsità.
- 2. Come si acquistano le prove della falsità di un atto .
- 3. Della ricognizione delle scritture per mezzo del confronto.
- 4. Scritture false, prodotte da una persona, che non le ba falsificate.
- 5. Pene contro gli officiali pubblici, convinti di questo delitto .
- 5. Pene contro i complici.
- 7. Degli eredi del falsario.
- 8. Prescrizione del delitto di falsità.
- 9. Transazione sopra la falsità di un documento.
- 10. Nome finto o supposto.
- II. Parto supposto.
- 12. Falsa moneta.
- 13. Officiali della zecca, che alterano la moneta.
- 14. Falsi pesi e false misure.
- 15. Stellionato.
- 16. Falsi testimonj:
- 17. Occultazioni della verità.
- 1. Molte sono le maniere, con cui si può falsifi-

114 Del delitto di falsità in generale, Oc.

care o alterare un atto. Si falsifica l'atto, quando vi si appone una firma falsa. Si altera, quando da un atto firmato dalle parti, si cancella una parola o una riga, per sostituirvene altre; quando si muta la data; quando vi si aggiunge qualche cosa, che

le parti non hanno firmata (1).

2. Le prove della falsità di un atto si ricavano dall'atto medesimo, come per esempio, se si produca una scrittura che apparisce firmata da una persona in tempo, che questa era morta; o si ricava dalla deposizione de testimoni, che sono informati della supplantazione dell'atto, o dalla deposizione de periti scrittori, i quali mediante il confronto del carattere certo col carattere supposto, assicurano la falsità di quest' ultimo. Talvolta la sola inspezione oculare basta per conoscere la falsità di uno scritto (2).

3. Quando il giudice ordina il confronto del carattere dubbio col carattere certo, quest' ultimo de-

(1) Lex Cornelia de falsis, que etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripperit, recitavetit, subjecerit, vel signum adultetinum fecerit, sculpserit, expresserit, sciens dolo malo. Instit. lib. 4 sit. 18 6. item, lex Cornelia.

Qui testamentum amoveit, calaverit, etipuerit, delevetit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cujusve dolo malo id fatum crit, legis Cornelia pona damatut, leg. qui testamentum 2

ff. de lege Cornelia , de faliis .

(1) Ubi falsi exemen incidetit, tunc acerrima fiat indago, argumentis, testibus, scriptutarum collatione, aliisque vestigiis veritatis, nec accusatori tantum quastio incumbat, nec probationis ci tota necessitas indicatur; sed inter uttamque personam sir judex medius: nec ulla interlocutione divulget quasentiat: sed tanquam ad imitationem relationis, qua solum audiendi mandat officium, prabeat notionem: postrema sententia, quid sibi liqueat prodituatus, leg. ubi 22 ced. ad leg. Cornel. de faisis.

ve esser confessato per tale dalla parte istessa, oppure dee essere autentico, cioé dee essere stato legalizzato da un notajo, o essere stato preso da un archivio pubblico. 1 periti, dopo aver prestato il giuramento, debbono esaminare con tutto il comodo le due scritture per fatne il confronto (1). Ma il giudice dee stare attento di non fidarsi ciecamente alla relazione de' periti; imperocche quando essi asseriscono l'identità o la diversità del carattere, non si fondano che su congetture, o su semplici presunzioni, di cui dee il giudice ponderare accurata-

(1) Comparationem literarum ex chirographis ficii. & aliis instrumentis, que non surt publice confecto, satis abundeque occasionem eciminis falsitatis date, & in judiciis & in contractibus manifestum est. Ideoque sancimus non licere comparationes literarum ex chirographis fiett, nisi trium testium habueriot subscriptiones, ut prius literis enrum fides imponatur . . . & tune ex hujusmodi certula jem probata, comparatio fiet; aliter etenim fieti compararionem nullo concedimus modo . . . . sed tantummodo ex forensibus vel publicis instrumentis, vel hujusmodt chicographis quæ enumeravimus, comparationem triturandam. Omnes autem comparationes non aliter ficti concedimus, nisi juramento antea præstito ab ils qui comparationem faciunt, faccit affirmatum, quod neque lucii causa, neque inimicitiis, neque gratia tenti, luijusmodi faciunt comparationem , l. comparationes, 10 Cod. de fide instrumen-

Ad hac ex literis, quibus adversarius tuus utitur, & profettur ex archivio publico, testimonium publicum habet, Authenti, ad bae.

Novimus nostras leges, quæ volunt ex collatione literatum fidem dari documentis, & quia quidam imperatorum, super excreseente jam ma'itia corum qui adulterantur documenta, hæe talia prohibucture, illud studium falsatoribus esse coedentes, ut ad imitationem literatum semetipsos maxime exelectent, co quod nihil est alind falsitas, nisi vecitatis imitatio. . . . videmus tamen naturam ejus crebro egentem rei examinatione, quando literarum dissimilitudinem sape quidem tempus facit. Non enim isa quis seribit juvenis & robustus, ac senex & forte tremens: sx, e aurem & languor hoc facit. Et quidem hoc dicimus, quando calanti & atramenti immutatio, similitudinis per omnia anfett paritatem . Novel. 73 in prafat.

H 4

mente la forza. La diversità dell'inchiostro e della penna; la diversa posizione, in cui taluno si trova allorche scrive, molte volte muta o altera il carattere. Un vecchio, un ammalato non scrive nella stessa maniera, in cui scriveva quando era giovine o sano. Basta ancora per alterare in qualche maniera il carattere, che taluno abbita scritto in fretta. In oltre vi sono falsari così abili nell'imitare l'altrui carattere, che molte volte si rende quasi impossibile discoprire la falsità, col confronto della mano.

4. Quando un litigante ha prodotto un documento salso, senza però che lo sapesse tale, non può esser punito per un delitto, che non ha commesso, ed è solo condannato alle spese del giudizio. Resta poi e carico dell'avvocato fiscale di sare le necessatie ticerche, per tinvenire l'autore della falsità (1). Se poi chi ha prodotto il documento salso, si pretende autore della falsità, s'instituisce contro di lui un giudizio criminale sopra questo delitto, ancorchè egli abbia poi dichiarato di non volersi servire del documento, ed ancorchè la falsità non abbia prodotto alcun danno, per essere stato il documento rigettato dal giudice civile (2).

<sup>(1)</sup> Divus Claudio rescripsit: pro mensura cujusque delicui constituendum în cos, qui apud judices instrumenta protulerunt, que probari non possint... sed divus Marcus jeum fratre suo pro humanitate hane tem temperavit, ut si (qued pletumque evenit) per errorem hujusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis qui tale quicquam protulerint, 1. Livus, 31 ff. de lege Corpel. de fatir.

<sup>(2)</sup> Majorem severitatem exigit, ut merita corum, qui falsis rescriptionibus utuntur, digna coerceantur poena: sed qui deceprus est per alium, si suam innocentiam probat, & eum a quo accepit, exhibet, se liberat, l. majorem, Cod. ad legem Cornel. de Jahis.

5. Gli officiali pubblici, ed i loro subalterni, che commettono una falsità nelle funzioni annesse al loro officio ed alle loro commissioni; come pure coloro, che hanno falsificate le lettere o il sigillo del re, debbono esser puniti colla morte, ancorche non fosero officiali di cancellaria. Circa poi agli altri falsari, il giudice dee proporzionare la pena alla gravezza del delitto, e talvolta condannare il reo alla morte, secondo la diversità delle circostanze (1).

6. Si puniscono come falsarj, non solo gli autori principali della faisità, ma ancora i loro complici, che hanno prestato aiuto, e che hanno indotti i fal-

sari a commetterla (2).

7. Contro l'erede non può procedersi criminalmente, per la falsità commessa dal suo autore; ma egli non può profittare della falsità commessa da colui, di cui esercita i dritti. In conseguenza quando taluno ha fabbricato un testamento falso in suo favore, non si debbono consegnare i beni compresi în questo testamento ai suoi eredi, e costoro debbo-

(1) Ejusque legis (Corneliz de falsis) poena in servos ultimum supplicium est (quod etiam in lege de sicariis & veneficiis servatur) in liberos vero deportatio, Instit. lib. 4 tit. 4 S. item len

Cornelia .

V. la L. Majorem citata nell'articolo precedente 4. (2) Poena legis Corneliz irrogatur ei, qui quid aliud, quana în testamento, sciens dolo malo falsum signaverit, signative curaverit,

i. lege Cornelia 9 f. de lege Cornel, de falsis,

Si falsos codicillos ab iis contra quos supplicas, factos esse contendis: non ideo accusationem evadere possunt, quod se illis negent uti : nam illis prodest instrumenti usu abstinere, qui non ipsi falsi machinatores esse dicuntur, & quos periculo solus usus adstrinxerit. Qui autem compositis per scelus codicillis, in severitatem legis Corneliz inciderunt, non possunt defensiones ejus recusando, crimen evitare, l. si falsos, 8 Ced. ad legem Cornel. de falsis .

118 Del delitto di falsità in generale, Oc. no restituirli, se mai li avessero ricevuti. Gli eredi poi del falsario sono condannati nelle spese, se han-

no preteso di far valere in giudizio un testamento,

che poi si scopre falso (1).

8. La pena del delitto di falso si prescrive per il decorso di 20 anni, dal punto, in cui è stato commesso. Ma in riguardo agli effetti civili, la prescrizione non comincia a correre, che dal giorno, in cui è stata scoperta la falsità. Ciò ha luogo ancora per i riclami contro una sentenza civile, ch'è stata proferita sopra documenti falsi (2).

9 Chi ha transatto sopra un documento, che veniva attaccato di falsità, non può in appresso riclamare contro la transazione, ne intentare giudizio di falsità contro questo documento. Ma chi ha transatto sorra documenti filsi, prodotti dalla parte, senza ch'egli ne sapesse la falsità può far rescindere la transazione, purchè riclami dopo dieci anni dal momento, in cui è scoperta la falsità (3).

10. La supposizione del nome e della persona è un delitto di falsità. Per esempio: se dopo che Gia-

Com falst iens ante crimen illannm aut sententiam diftam .. vita decedit, cessante Cornelia, qued scelere quasitum est, haredi non relinquitur, leg eum fals: 12 ib d.

(2) Querela falsi temporatibus prascriptionibus non excluditut, nisi viginti annorum exceptione; sieut cate a fere ciimina, l. que.

rela 12 fed. ad leg. Cornel. de falsis

<sup>(</sup>r) Si quis, eum falso sibi legarum adseribi curasset, decesserit, id bæredi quoque extorqueadum est, leg. si quis 4 ff. de lege Cornel. de faisis

<sup>(1)</sup> Ipse significas, cum primum adversarii instrumento protulerunt, fidem corum te habuisse suspectam. Facto igitus transactione, difficile est, ut is qui provinciam regit, velut faisum, cui semel acquievisti, tibi accusate permittar, le ipre, 7 Ced. ad legens Cornel, de falsis,

como è stato ucciso in una battaglia, o è morto in lontani paesi, Pietro prende il nome di Giacomo, e tenta di farsi riconoscere per tale dai parenti del defonto, dee esser punito coll'ultimo supplicio (1). Dicasi lo stesso di chi firma un obbligo o una quietanza, sotto un nome finto (2). Ma quando una persona cambia il suo nome, senza alcun cattivo disegno, non si punisce come falsario.

11. La supposizione del parto è quel delitto, che commette una donna, quando prende un figlio estraneo, o lo fa passare per suo. Questo delitto dee punirsi col massimo rigore, perchè sovverte l'ordine delle famiglie, e per lo più è diretto a togliere i beni ai successori legittimi (3). Ancorchè sia morta la donna, che ha supposto il parto, pure si ammette la querela degl' interessati, per la prova di questo delitto, e per far privare il parto supposto di qualunque successione paterna o materna (4). Ciò ha luogo anche nel caso, che la donna avesse supposto il parto di concerto col proprio marito; perchè

(1) Falsi nominis vel cognominis adseveratio pona falsi coer-

cetur , l. falsi , 13 ff. de lege Cornel. de falsis .

familiarumque salva sit, 1. 1 5. sed essi, ff. de inspiciendo ventre. Cum suppositi partus crimen patris tui uxori moveas, apud rectorem provincia, instituta accusatione, id proba, l. eum suppositi,

10 Cod. ad leg. Cornel. de falsis.

<sup>(2)</sup> Sicut initio nominis, cognominis, pranominis recognoscen-di singulos impositio libera est privatis: (ta eorum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen vel prænomen, sine aliqua fraude, licito jure, si liber es, secundum ea qua sape statuta sunt, minime prohiberis : nullo ex hoc præjudicio futuro l. unica Cod. de mutatione nominis. (3) Publice interest partus non subjici, ut ordinum dignitas,

<sup>(4)</sup> Accusatio suppositi partus nulla temporis præscriptione depellitur, nec interest decesserit nec ne, ea que partum subdidis. se contenditur, l. qui falsum, 19 Cod, de leg, Cornel, de falsis.

120 Del delitto di falsità in generale, &c.

dee ripararsi la frode, che i due conjugi hanno voluto fare in pregiudizio de' veri eredi. Si punisce colla morte una nutrice, la quale dopo la morte del bambino datole ad allattare, ne sossituisce un altro, o che restituisce un figlio proprio in luogo del figlio altruì.

in secondo capo, e si punisce colla morte. Si condannano come monetari falsi, non solo coloro, che fabbricano monete di vile metallo, con dar loro l'impronta dell' oro e dell' argento, o che ne alterano il peso e la lega; ma ancora coloro, che di privata autorità fabbricano monete coll' impronta del sovrano, del medesimo peso e della medesima materia, che hanno corso nello stato; giacchè il coniar moneta è un dritto privativo del sovrano. I complici di questo delitto, ed anche coloro, che di concerto coi fabbricatori mettono in commercio le monete false, sono puniti colla morte (1).

(t) Quicumque aummos auteos partim taserit, pattim tinxezu, vel liniverit, si quidem liberi sunt, ad bestias dati: si servi, summo supplicio adfici debent, l. quicumque & ff. de log. Cornel. de faltis.

Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos summos adulterinos flaverit, fa'si crimine teneri. Eadem pona adficitur & cum is, qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stamneos, plumbeos, emere, vendete dolo malo vellet. L. 9 ff.

de leg. Comel. de falsis.

Si quis nummos falsa fusione formavezit, universas ejue facultates fisco nostro pracipimus addici. In monetis etenim tantummodo nostris cudenda pecunia studium frequentari volumus: cujus obnoxii, majestatis crimeo committunt. Quicumque solidorum adulter potetit repetiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illico omni dilatione summota, flammarum exustionibus mantipteur, la si quis a Coda de falsa monta,

13. I lavoranti nella zecca del re, che alterano la moneta nel peso, o nella lega, sono puniti come

falsari (1) .

14. La fedeltà e l'integrità de pesi e delle misure è un punto di massima importanza per il pubblico commercio. Quindi è che chi con animo positivo d'ingannare, vende con pesi o con misure scarse, dee esser punito con pena corporale, o almeno dee esser bandito dal regno. E questa pena dovrebbe essere anche più grave, se taluno arrivasse alla temerità di fabbricare pesi e misure false (2).

15. Lo stellionato è un nome generico, che si dà a qualunque sorta d'inganno; ma esso si applica più specialmente alla frode di coloro, che vendono una cosa ad una persona, dopo averla precedentemente venduta ad un'altra; oppure ipotecano come libero un fondo, che già sapevano di avere ipotecato ad un alcro; o finalmente, che vendono come propriz una cosa altrui. La pena ordinaria dello stellionato è la carcerazione, nè il reo si libera prima che abbia soddisfatta la parte lesa, tanto nell'affare principale, quanto ne' danni ed interessi. Talvolta nello stellionato possono concorrere circostanze così gravan-

<sup>(1)</sup> Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandedestinis sceleribus excreent, cuncti cognoscant necessiratem sibi incumbere hujusmo di homines inquirendi: ut investigati tradantur judici, facti conscios per tormenta illico prodituri, ac sic dignis suppliciis addicendi, l. queniam r Cod. de falsa mo-

<sup>(2)</sup> Si venditor mensuras publice probatas, vini, frumenti, vel cujuslibet rei, aut emptor cotruperit, dolove malo francem fecerit: quanti ca res est, ejus dupli condemastat: Decretoque divi Hadriani præceptura est, in insulam cos relegati, qui pondera aut measuras falsassent, l, hedis, 32 ff. de leg. Cernal. de falsit.

112 Del delitto di falsità in generale, &c. ti, che il reo debba condannarsi ad una pena corporale o all' esiglio (1).

16. I testimoni, che sono convinti di aver deposto il falso in giudizio, sono puniti colla morte. Il testimonio, che dopo essere stato esaminato in un giudizio criminale, ritratta nell'acto della ripetizione o del confronto coll' inquisito, oppure muta il suo esame ia una circostanza essenziale, è ripurato come testimonio falso, e dee procedersi contro di lui, anche per vedere da chi è stato sedotto a rivocare la prima deposizione. Indi si procede non solo contro il testimonio, che si è lasciato subornare, ma ancora contro il subornatore. Dicasi lo stesso se il restimonio fosse stato subornato dal giudice (2).

(1) Stellionatus accusatio ad præsidis cognitionem spectat. Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est. . . . maxime autem in his locum habet, si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distranerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit . . . pœna aurem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum etimen sit: solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat o. pus metalli hac pena in plebeis egredi, in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus ralegatio, vel ab ordine motio remittenda est , I. srellionatus 3 ff. Stellionatus .

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, pæna falsi coerceiur, & hoe & divus Hadrianus constituit; His adjungitur & is qui judicem corrumpit, sed remissius puniti solent ut ad tempus relegentur, nec bona illis auferantut, i. qui

duobus, 21 ff. de leg. Cornel de falsis.

Improbus quidem & criminosum fateris, easdem res plutibus pignorasse, dissimulando in posteriore obligatione, quod exdem aliis pignori tenerentur. Verum secutitari tuz consules, si oblato omnibus debito, crimiais instituendi causam peremeris, l. improbum, x Cod. de crimine stellionatus.

(2) Poena legis Corneliæ irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimodiave falsa dicenda, dolo malo cojetit . . . Sed & ai quis ob renunciandum remittendumve testimonium, dicendum

17. Si rende reo di falsità, non solo chi dice il falso, ma ancora chi occulta il vero, o si adopra perchè la verità non venga in chiaro. In conseguenza chi seduce un testimonio, acciò non racconti in giudizio quello che sa, dee punirsi come falsario (1). Dicasi lo stesso di un erede legittimo, che occulta un testamento, affine di togliere l'eredità ad un estraneo, ch' era stato instituito nel testamento medesimo (2).

# TITOLO X.

De' delitti di carne.

### SOMMARIO.

1. Varie specie di questo delitto.

2. Fornicazione.

3. Circostanze che aggravano la fornicazione.

4. Donne pubbliche, e lenoni.

5. Pene contro l'adultera.

vel non dicendum, pecuniam acceperit : pæna legis Cotneliæ afficitur, & qui judicem corrupetit, corrumpendumve curaverit, 1.

pæna \$. 3 ff. de leg. Cornel. de falsis.

(1) Paulus respondit : legis Corneliz pæna omnes teneri, qui etiam extra testamenta catera falsa signassent. Sed & cateros qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave re. . . falsum fecexunt; vei ut verum non appareat, quid celaverunt, subripuerunt, subjecerunt, resignaverunt, eadem pana adfici solere dubium non est, l. instrumentorum 16 ff de leg Cornel, de falsis.....

(2) Eum qui celavit vel amovit testamentum, committere crimen falsi, publice notum est, l. eum qui 14 Ced. ad leg. Cernel.

de falsis.

De' delitti di carne.

S. Pene contro l'adultera.

134

7 Adulterio con una meretrice .

8. Chi abbia dritto di proporre l'accusa di adulte-

9. Se gli eredi del marito dell'adultera, possano proporre questa accusa.

10. Se l'adulterio rimanga compensato dall' infedeltà reciproca di amendue i conjugi.

RI. Riconciliazione del marito coll' adultera.

12. Il marito di una vidova non può accusare la sua moglie dell'adulterio, commesso in tempo del prime marito.

13. Della donna ch'é stata violentata.

14. Differenti specie di ratto, e delle sue pene.

15. Ratto di una monaca.

16. Cognizioni carnali violente.

17. Incesto .

18. Delitti contro natura .

19. Poligamia .

r. Chiamansi delitti di carne tutte le azioni contro la pudicizia, come sono la fornicazione, l'adulterio, il ratto, lo stupro, l'incesto, il vizio nefando e la poligamia.

2. La fornicazione è il commercio carnale fra due persone libere. Se da questo commercio nasce un figlio, e la donna non sia una pubblica meretrice, il padre è condannato ad educare il bambino, ed a pagare alla donna le spese del parto e del puerperio, le quali si tassano secondo la condizione delle persone, ma sempre moderatamente. In oltre amen-

due

due i fornicari sono condannati ad una pena pecuniaria, che regolarmente si applica ad usi pii (1).

3. Talvolta nella fornicazione possono concorrere circostanze tali, da doversi procedere a pene corporali, ed anche a quella dell' ultimo supplicio. Così un tutore, che abusa della sua pupilla; un servitore, che seduce la figlia del suo padrone; un carceriere, che abusa di una donna onesta che sta sotto la sua custodia, debbono punirsi colla morte (2).

4. Quando le donne pubbliche sono denunciate ai tribunali, o dai vicini, che non vogliono soffrire lo scandalo, o dai ministri della polizia, si racchiudono per qualche tempo nella casa di correzione, o si mandano nelle colonie. I lenoni poi, tanto uomini, quanto donne, che servono di mezzani alle meretrici, si dichiarano infami, e dopo la pubblica frusta, si sfrattano dal regno. Se un lenone fosse convinto di aver sedorta un'onesta fanciulla, o di averla con qualche artificio trafugata dalla casa paterna, dovrebbe punirsi colla morte. E' ancora proibito particolari di dare in affitto le loro case alle donne disoneste, e molto più di ricettarle in casa acciò si prostituiscano (3).

<sup>(1)</sup> Questa è la pena, che si usa in Francia contro i Forniear]. Ma Giustiniano aveva imposta una pena più grave; poichè nelle instituzioni rit. de publie, judic, ordina la confiscazione della metà de' beni per i nobili, che hanno commercio catnale con una donna libera, la quale non sia pubblica meretrice; ed una pena corporale, ed anche l'esilio per le persone vili.

<sup>(2)</sup> Si tutor pupillam quondam suam, violata castitate, stupraverit, deportationi subjugetur, atque universe ejus facultates fisci juribus vindicentur, quamvis eam poenam debuerit sustineze, quam taptori leges imponunt, l. unica Cod. si quis sam, cujut tupor fuerit , corruperit .

<sup>(3)</sup> Lenones jubemus extra hane fieri felicissimam civitatem

5. Una donna convinta di adulterio, si condanna ad esser chiusa in un monastero, in cui dee stare due anni in abito da secolare. Se dentro questo tempo il marito viene a morte, oppure non si risolve di riunirsi colla moglie, la donna si obbliga a vestir l'abito religioso, ed a rimanere quivi per sempre. Ella perde tutti gli acquisti fatti per il contratto di matrimonio, e la sua dote è confiscata in beneficio de' figli, oppure del marito, in mancanza de' figli. Sulla dote però si debbono prendere gli alimenti necessari alla donna, per vivere nel monastero, tanto se la dote sia stata aggiudicata al marito, quanto a' figli (1).

(scilicet Constantinopolim) tanquam pestiferes & communes castitatis vastatores factos, & liberas ancillasque requirentes & deducentes ad hujusmodi necessitatem, & decipientes & habentes educatas ad universam confusionem. Pracipimus itaque, quia si quis de extero præsumpserit puellam assumere, & habere ad necessitatem nutritam, & fornicationis sibi deferentem quæstum: hune necesse est a spectabilibus prætoribus populi hujus felicissima civitatis comprehensum, omnia novissima sustinere supplicia. Si enim pecuniacum ces furtorum & latrociniorum emendatores eligimus: quomodo non multo magis castitatis furtum & latrocinium cos coercere, permitrimus? Si quis autem pattatur in sua domo quemquam lenonem & hujusmodi prapositum operationis habere, & liac denunitata cognoscens, non etiam domo sua expulerit: sciat se & decem librarum auri sustipere pænam, & circa ipsam periclitaturum habitationem. Novel. 14 cap. unico.

(1) Adultera . . . in monastetium mittatur: quam intra biennium viro recipere licet. Biennio transacto, vel viro priusquam reduceret eam mortuo; adultera tonsa, monastico habitu scepto, ibi dum vivit, permaneat . . . pactis dotalium instrumentorum in omni casu viro setvandis. Authore. ad leg. Jul. de

adister.

Ciò che dicesi in questa legge, che la donna adultera dopo due anni si veste dell'abito religioso, e si fa stare per sempre nel monastero, deve intendersi del caso, in cui il marito non voglia cavarla dal monastero, neppure dopo due anni. Imperocche, secondo i nostri costumi, il marito ha la libertà di riconciliarsi in qualunque tempo colla moglie adultera. Qualche volta è sta-

6. L'adultero può esser accusato in un giudizio straordinario dal marito dell'adultera; ma per lo più la pena dell'adultero va a terminare in qualche elemosina, e nella condanna alla rifazione de' danni e delle spese, in favore del marito offeso. Qualche volta però nell'adulterio concorrono circostanze gravanti, le quali obbligano il giudice ad accrescerre la pena. Così un domestico, che abusasse della sposa del suo padrone, dovrebbe punirsi colla morte; un feudatario che avesse un reo commercio colla sposa del signore diretto, dovrebbe punirsi colla privazione del feudo (1).

7. Se la donna che si rende adultera, sia una pubblica meretrice, il suo merito non può proporre alcuna accusa contro l'uomo che ha avuto commercio con lei, nè farlo condannare a' danni ed

agl' interessi (2).

8. Il solo marito può accusare la moglie di adulterio, perchè non conviene che un estraneo turbi la pace di una famiglia, in cui il marito vive soddisfatto della moglie, ignorandone la cattiva condotta (3). Ma se il marito usasse una rea conniven-

to permesso alla donna di sortire dal suo ritiro per passare ad un secondo matrimonio, se dopo la morte del maijto, trova un altro che la voglia sposare. Ma in questo caso bisogna che si verifichi autenticamente la morte del marito, e che il nuovo sposo faccia la formale dimanda della donna ai giudici supe-

(1) secondo il dritto romano, qualunque adulterio era punito

con pene corporali.

<sup>(2)</sup> Si ea, quæ stupro tibi cognita est, passim venalem formam exhibuit, ac prostitutam meternicio more vu'go se prabuit, adulterii crimen in ea cessat, leg. si ca, cod. ad leg. Int. de adulteriis .

za colla moglie, con farla prostituire pubblicamente; e molto più se le facesse da lenone, allora gli ufficiali della polizia possono denunciare tanto il marito, quanto la moglie, con farli punire rigorosamente amendue (1).

9. Gli eredi del marito defonto non possono accusare la vedova dell'adulterio, commesso in tempo ch' eta vivente il marito, perchè si presume che questi abbia perdonata alla donna la sua infedeltà. Ma se il marito muore, dopo aver già introdotta l'accusa di adulterio contro la moglie, gli eredi possono far proseguire il giudizio, acciò la donna sia punita come adultera, e sia confiscata la dote a beneficio loro. In oltre gli eredi possono accusare la vedova d'impudicizia, quando ha vissuto disonestamente durante l'anno del lutto; e così farle perdere tutti i vantaggi che poteva pretendere dal primo matrimonio, sia per riguardo all'assegnamento vedovile, ed a' lucri dotali, sia per qualche donazione che può averle fatto il marito (2).

sationem admittitur: accusari mulier adulterif non potest. Frobatitu enim a marito uxorem, & quiescens matrimonium non debet alius turbare, atque inquietare; nisi prius lenocinii matitum

accusavetit, l. constante 26 ff ad leg. Jul. de adulter.

(1) Qui ouxstum ex adu'tetio uxotis une fecetit, plectitur, nee enim mediocriter delinquit, qui lenecinium in uxore exercuit. Quastum autem ex adulterio uxotis facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor. Sive enim sæpius: sive semel accepit, non est eximendus. Quastum enim de adulterio uxotis facere propile ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxotem pateretur adulterari, metetricio quodam genere. Quod si patiatur uxorem delinquete, non ob quastum, sed ob negligentiam, vel cuipam, vel quandam patientiam, vel nimiam ciedulitatem, extra legem positus videtur, 1. mariti 29 ib d.

(2) Heredi mariti, licet in solidam condemnetar, compensationes tamen, quæ ad pecuniariam causam respiciunt, proderunt 15. Se il marito che ha intentata un'accusa contro la sua moglie per adulterio, fosse egli stesso colpervole del medesimo delitro, non se gli dovrebbe aggiudicare la dote della moglie, perchè la giustizia non permette che il marito profitti di un delitto, di cui anch' egli è reo. Ma per ciò che riguarda la pena criminale, non si fa alcuna compensazione; ed il giudice può condannare tanto il marito, quanto la moglie, quando amendue sieno convinti d'adulterio (1).

11. Quando il marito, dopo esser venuto in cognizione dell'infedeltà della moglie. si è riconciliato con essa, non ha più dritto d'intentare l'accusa di adulterio; e ciò ha luogo ancorchè il marito abbia già promossa l'accusa, ma pot si sia prima della condanna riconciliato colla moglie. In questo caso si presume, o ch' egli sia venuto in chiaro dell'innocenza della moglie, o che le abbia perdonata la sua infedeltà (2).

ut minus sit obligatus: veluti ob res donatas, & amotas & ima pensas: morum vero coercitionem non habet, l. rei judicata 15 ff. teluto matrimonio.

(1) Judex adulterii ante oculos habere debet & inquirere an maritus pudice vivens, mulieri quoque benos mores colendi autor fuerit. Periniquum enim videtur esse, ut pudichiam vit ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat. Quæ res potest & viatum damnare, non rem ob compensari nem mutui ciiminis inter tum damnare, son rem ob compensari nem mutui ciiminis inter uttosque communicate, l. si sixor 13 §, judex ff. ed leg. Jul. de

(2) Si que repudiata mox reducta sit, non quasi endem matrimonio durante, sed quesi alio interposito: videndum est an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusati possit: & puto, non posse: abolevit enim prioris matrimonii delicta reducendo eam, l. si uxor 13 5 sed & si sf. ad i. Jul. de adult.

Quaritur an . . . . maritus destirisse videstur, vel lenocinium commisisse, qui candem redexit uxorem? Paulus respondit : cum

dultera in tempo del primo matrimonio, non può accusare la donna per l'adulterio, commesso in tempo del primo matrimonio, perchè egli non è censore della condotta della moglie, che dal giorno, in cui l'ha sposata (1).

13. Se la donna è stata violentata, il marito non può accusarla di adulterio, perchè la pudicizia è una qualità morale, la quale non si perde per un atto violento, e senza il concorso della volontà (2).

qui, post crimen adulterii intentatum, candem unorem redunit, descritisse videri. Et ideo ex cadem lege postea accusandi ei jus non superesse, l. quaritum qu f. ad leg. Jul. da adulter.

Abolitionem adulterii criminis pontulans: prasidem in cujus officio accusatio fuerit instituta, adire debes . . . quin hoc amplius soias . nullum fuisse tibi amplias potestatem instituendi hujusmodi accusationes: quia & decreto patrum & lege Petronia, ei qui jute viti delatum adulterium non perceit, numquam postea hoc crimen deferre permittitur, l. abolitionem 16 cod. ad leg. Jul. de adulter.

Circa alle due prime leggi, cirate in quest' articolo, si dee notare, che siccome fia noi non è permesso il tipudio, neppute per il delitto di adulterio, percio quanto si dire nella suddetta l. il uvor, e nell'altra l. quastrum del secondo mattimonio, dee intendetsi della semplice ticonciliazione, la quale puo fare il mario colla moglie, con riceverla di nuovo nel suo letto, o cen altri mezzi. Circa alla l. abalitionem si noti, che nel diritto romano era vietato al marito di ritenere presso di se la moglie, ch' egli sapeva essersi tenduta adultera; ma potera solo desistete dal giudizio intodotto per l'adulterio, con dichiarare di aver trovata insufficiente la sua accusa. La sentenza che interponevasi, in forza di questa dichiarazione chiamavasi abolizione.

(1) Si quis uxotem suam velit accusate, dicatque eam adulterium commisisse, antequam sibi nuheset, jure vit accusationem instituere non poterit: quia non, cum el nupta est, adultetium commisit, l. si uxor 17 § si quis ff. ad al leg. Jul. de adulter.

(2) Si quis plane uxorem snam, cum apod inostes esset, adulterium commisisse arguat: benignias dicetur, eum accusate jute viri. Sed ita demum adulterium matitus vindicabir, si vim hostium passa non esset. Caterum, qua vim patitur, non est in ca causa, ut adulterii vel stupii damnetur, l. si axor 13 6, si quis 7 ff. ad leg. Jul. de adulter.

14. Vi sono due specie di ratto: l'uno violento , il quale si commette quando si toglie una fanciulla colla forza dalla casa paterna, per abusarne, senza ch'ella acconsenta: l'altro di seduzione, il quale si verifica quando con lusinghe, con false promesse, e con altri artificj, s'induce una donna ad abbandona« re il marito, per vivere disonestamente; oppure quando s'induce una fanciulla a fuggire dal padre, o dal suo tutore, per menare una vita dissoluta, o ancora per contrarre un matrimonio, al quale non consentono le persone, da cui dee ella dipendere. Si dee ancora riguardare come un ratto di seduzione il matrimonio, che si fa contrarre ad un minore, contro la volontà della sua famiglia. Il reo di ratto violento, e tutti i suoi complici, debbono esser puniti colla morte, ancorchè la donna rapita condiscenda a sposare il rattore. Secondo il rigore delle leggi, anche il ratto di seduzione è un delitto degno di morte; ma ordinariamente si mitiga questa pena, specialmente quando l'età e la qualità della persona sedotta, rendono meno odioso l'attentato del seduttore (1).

<sup>(1)</sup> Raptores virginum honestarum vel ingenuarum sive jam desponsatz fuerint, sive non, vel quarumlibet viduarum fæminatum ... pessima criminum peccantes capitis supplicio plectendos decernimus ... pænas autem quas prædiximus, id est mordis & bonorum amissionis, non tantum adversus raptores, sed etiam contra cos, qui hos comitati in ipsa invasione & rapina fuerint, constituimus. Cæteros ... emnes qui conscii & ministri hujusmodi criminis reperti & convicti fuerint, vel qui cos suscepeniat, vel quicumque opem eis tulerint, sive masculi, sive fæminat nujuscunque conditionis, vel gradus, vel dignitatis, pænat int cujuscunque conditionis, vel gradus, vel dignitatis, pænat int cujuscunque conditionis, vel gradus, vel dignitatis, sive volentibus, sive nolentibus virginibus, sive aliis mulicribus, tale facinus fuerit perpetratum. Si enim raptores, meta vel atro-

15. Chi porta via una religiosa dal suo monastero, è reo di morte, tanto se la rapisce colla forza, quanto se ella consente alla fuga. La religiosa poi si rimette nel monastero, e quivi si punisce severamente, quando è siata condotta via col suo consenso (1).

16. Qualunque violenza, commessa contro una fanciulla, o contro una donna maritata, affine di aver seco commercio carnale, si punisce colla morte, ancorche non siasi consumata la copula, ma basta che siasi venuto all'atto della violenza per eseguirla.

17. L'incesto è punito secondo il grado di affinità, o di consinguinità che passa fra le due persone che hanno un comminicio incestuoso. Se i rei sono parenti in linea retta, come padre e figlia, avolo e nipote, sono bruciati vivi. Se sono parenti in linea trasversale, come fratello e sorella ec.; si usa una pena meno atroce, ma sampre quella di morte, e poi si brucia il cadavere. Anche l'incesto spirituale del confessore colla sua penitente, è punito colla morte.

citate pœnæ, ab hujusmodi facinore se temperaverint, nulli mulieri sive volenti, sive nolenti peccandi locus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierum ab insidiis nequissemi hominis, qui meditatur rapinam, inducitur. Misi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis attibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum dedecus sese prodete, I. unic, cod. de raptu virginum.

(1) Si quis rapuerit, aut soliicitaverit, aut corruperit ascetriam...aut monastriam, aut quamlibet aliam foeminam, venerabilem habitum habentem...jubemus...eos qui talia deliquerint, & participes corum sceleris fuerine, capitale periculum sustinete. Talem vere mulierem ubicumque est...in monasterio recondi, in quo cautius custodiri possit, ut non rutsus in codem crimine reperiatur, Novell, 123 cap. 43. 18. I delitti contro natura, de' quali il solo nome mette ortore, come la sodomia e la bestialità, debbono punirsi colla morte (1).

19. Chiamasi poligamia, quando un uomo che ha già vivente la moglie legittima, sposa un' altra donna. Ed ancorchè il secondo matrimonio sia nullo di sua natura, il reo si mette alla berlina, con tante conocchie in dosso, quante sono le mogli che ha tenute nel medesimo tempo, e poi si condanna alla galera o all' csilio. Se poi una donna si rende rea di questo delitto, si punisce come adultera; ma prima si mette alla berlina, per farle soffrire l'infamia, in cui è incorsa col secondo matrimonio (2).

<sup>(1)</sup> Cum vir nubit in fæminam, viris porrecuram, quid enpiatur, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est quod non proficit scire: ubi Venus mutatur in alreram formam: ubi amor quaritur, nec videtur: jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pænis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei, leg. tum vir. 31 cod. ad leg. Jul. de

<sup>(2)</sup> Neminem, qui sub dirione sit tomani nominis, binas uxores habere posse, vulso paret: eum etiam in edito prætoris hujusmodi viri infamia notati sint. Quam tem competens judex inultam esse non patietux, l. neminem, a ced. de incestit & inuti-

## TITOLO XI.

Delle ingiurie, e de' libelli famosi .

#### SOMMARIO.

- 1. Diverse specie d'ingiurie.
- 2. Libelli famosi .
- 3. Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio.
- 4. Ingiurie di fatto.
- 5. Ingiurie de mandato.
- 6. Ingiurie fatte ai domestici .
- 7. Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo autore.
- 8. Ingiurie senza animo d'insultare.
- 9. Ingrurie fatte in forza di un ordine del giudice.
- 10. La gravezza di una ingiuria dipende dalle circostanze.
- 11. Come pure la pena.
- 12. Due maniere per dimandare la riparazione di un' ingiuria.
- 13. Parole ingiuriose, ma vere.
- 14. In qual tempo si può dimandare la riparazione dell'ingiuria.
- z. Chiamasi ingiuria tutto ciò che si dice, si scrive o si fa, con animo di offendere o di oltraggiare. Quindi le ingiurie verbali si commettono con dire ad alcuno parole, o con cantargli canzoni ingiuriose: le ingiurie in iscritto, regolarmente consistono

ne' libelli famosi, pubblicati contro di una persona, ed ancora nelle lettere oltraggianti che se le scrivono: le ingiurie di fatto sono le percosse, o qualunque azione diretta ad oltraggiare ed infamare, coma l'affissione delle corna ec. (1).

2. La querela di libello famoso può proporsi, non solo contro chi ha composto o stampato lo scritto infamante, ma ancora contro chi lo ba pubblicato o distribuito. Dicasi lo stesso delle pitture o delle figure, stampate in carta, per infamare una persona (2).

(1) Ait prætor: ne quid infomandi causa fiat. Si quis adversus ea fecesit, prout quaque res erit, animadvertam . . . gene-raliter veruit pretor, quid ad infamiam alicujus fieri. Proinde quodeumque quis fecerit vel dixerte, ut alium infamer, erit actio injuriatum. Hæc antem fere sunt, que ad infamiam alicujus fiunt: ur puta ad invidiom alienjus veste lugubri atitur aut squallida , aut si barbam demittat, vel capillos submittat; aut si catmen conscribat, vel proponat, vel canter aliquod, quod pudorem alicujus lædat, I. icem, 15 5. 15 ff. de injuriis.

Injuriem autem heri, Labro air, aut re aut verbis: re quoties manus inferunture: verbis autem, quoties non manus inferentur, sed convicium fit. Omnemque injuriam aut in corpus inferri, aut in dignitatem, aut ad infamiam. In corpus fit, cum quis pulsatur . Ad dignitatem, cum comes matrona abducitur. Ad infamiam, cum podicicia adtentatut, l. injuria, 1 & injuriam em-

Injusia autem committitur non solum cum quis pugno pulsanem , ff. de injustis . tus, aut fastibus casus, vel etiam verberatus erie; sed & si cui convicium factum fuerit, sive enjus bona quasi debitoris, qui nihil debotet, possessa fuerint ab co, qui intelligebat nihil eum sibi debete. Vel si quis ad infamiam alicajus libellum, aut carmen, aut historiam scripserit, composuerit, edideift, dolove malo fecerit, quo quid corum fieret, sive quis marrem-familias, aut prætextatum, pratextatamve sectatus fuerit : sive cujus pudicitia attentata esse dicour : & denique aliis plutimis modis admitti injutiam manifestum est , Institue. leg. 4 rit. 4 \$. 1.

(2) Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid corum ficiet; etiam si alterius nomine ediderit, vet sine nomine : uti de ca re agere liceret . . . , tenetur cham is, qui interipciones . 126 Delle ingiurie, e de' libelli famosi.

3. Le suppliche, e gli altri scritti che si produa cono in giudizio, debbono mettersi nel rango de libelli famosi, quando contengono parole ingiuriose, o fatti che infamano la parte; toltone il caso, che i fatti fossero veri, e che fosse di un' assoluta ne" cessità il metterli in vista per la decisione della causa (1).

4. Si commette un' ingiuria di fatto, quando si percuote un particolare; quando si entra a forza nella casa altrui; quando si fa sequestrare il magazzino di un mercante, come se fosse fallito, ancorchè egli non sia fuggito dal paese, ma siasi assentato per una giusta causa; quando davanti la casa di una vedova che è passata alle seconde nozze; si fa quella specie di tumulto che in Francia chiamasi charivari, ed in Italia scampanate; quando si affiggono le corna alla porta di una casa, per dinotare l'infamia di un marito; quando si usa qualche atto impudico con una donna onesta; quando si gettano immondezze davanti la casa altrui, per fare un oltraggio al padrone (2). Vi sono ancora ai-

aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit. Item qui emendum, vendendumve curaverit, l. lex Cornelia, 5 5. si

quis eadem ff. de injuriis.

(1) Si quis libello dato vel principi, vel alicui famam alienam insectatus fuerit : injuriarum erit agendum, Papinianus air,

l. isem 16 S. si quis, 29 de injuriis.

Si quis famosum libellum, sive in publico vel quocumque loco ignarus repererit: aut corrumpat prinsquam alter inveniar, aut nulli confiteatur inventum. Si vero non statim easdem chartulas, vel corruperit vel igni consumpscrit, sed vim corum manifestavezit: sciat se quasi autorem hujusmodi delicti capitali sententia subjugandum, l. si quis, cod. de famesis libellis.

<sup>(2)</sup> Lex Cornelia de injuriis competit ei, qui injutiarum agere voler, ob eam rem quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam introitam esse dicat . . . domum accipere debgings, non

tre maniere di commettere un' ingiuria verbale, le quali si capiscono bastantemente, dopo gli esempj qui proposti.

5. Si può propor una querela, non solo per le ingiurie che una persona ci ha fatte direttamente; ma ancora per quelle che ci ha fatte fare. Per esempio: quando una persona dà ordine di bastonare, o di fare altro insulto (:).

6. Si può intentare l'azione d'ingiuria per un insulto fatto alla nostra moglie, ai nostri figli, ed anche ai nostri servi, se questi ultimi sono stati insultati in odio del padrone (2). Ma la moglie non

proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domo quis habitaverit, sive in conducta vel gratis, sive hospitio receptus, læc lex locum habebit, l. lex Cornelia, 5 ff. de in-

Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam meam fid-jussores meus interpellavetit, injutiatum tenetur, leg. 19 ff. de

Si inseriorum dominus ædium, superioris vicini fumigandi causa funnum faceret, aut si superior vicinus in inferiores æles quid aut projecuit, aut infadesit; negat Labeo injuriarum agi posse: quod falsum puto. Si tamen injuitæ faciendæ causa immittitut, l. ss in-

jeriorum, 44 ff. de injuriis.

(1) Non solum is injuriatum tenetur, qui fecit injuriam, hoc est qui percussit: verum ille quoque continetur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno percuteretur . . . . si mandato meo facta sit alicui mjuria, plerique ajunt, tam me qui mandavi, quam enm qui suscepit, ut injuitam faciat, cum utroque nostrum injuriarum agi posse, quia mea opera facta sit injuria. Idemque ait; & si filio meo mandavero, ut tibi injuriam faciat 1. non solum, 11 ff. de injuriis.

(2) Per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per semetipsum cum directo ipsi patri-familias vel matri-familias fit injuria. Per alias, cum per consequentias fit, ut cum fit liberis meis, vel uxori, l. injuria, 1 \$. 3 icem, ff. de injuriis.

Si libero homini, qui tibi bene servit, injuria facta sit: nulla ribi actio dabitur, sed suo nomine is experiti poterit : nisi ia conrumeliam tuam pulsatus sit, tunc enim competit & tibi injuriarum actio, imstit, libe 4 tit, 4 S, sed si ,

può propor querela per un' ingiuria ricevuta dal suo marito; perchè ella non è il capo della famiglia, ed appartiene al marito il vedere, se debba farsi render ragione dell' ingiuria patita, oppure dissimularla (1).

7. Il dritto di proporre l'accusa d'ingiuria è personale, e non passa agli eredi; perchè si presume, che l'ingiuriato abbia perdonato all'offensore. Ma se egli avesse già data querela, ed intanto venisse a morte prima di essersi ultimato il giudizio, i suoi eredi possono proseguirlo (2). In oltre quando è stato fatto un oltraggio al cadavere, alla memoria, o al sepolcro del defonto, i suoi eredi hanno dritto di domandarne la riparazione. La ragione si è, che in un certo modo oltraggia noi stessi, chi fa un'ingiuria alla memoria di colui, di cui rappresentiamo i dritti (3).

8. Non si dà ingiuria, senza l'animo d'insultare e di offendere. In conseguenza non possiamo querelarci di un insulto o di un' offesa, fattaci da un pazzo, o da un impubere, incapace di dolo. Per

<sup>(</sup>t) Quod si vero injuria facta sit, uxor non agit: quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus, æquum est, l. quid si, 2 ff. de injuriis.

<sup>(2)</sup> Injuriarum actio neque hætedi, neque in hæredem datur, l. injuriarum, 13 ff. de injuriis.

<sup>(3)</sup> Si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui hæredes, bonorurive possessores extitimus: injuriarum nostro nomine habemus actionem. Spectat enim ad existimationem nostram, si qua ei fiat injuria. Idemque & si fama ejus, cui hæredes extitimus, laceratur, l. injuria : 5. & si 3 ff. de injuriis.

Si statua patris tui în monumento pocita, saxis cesa est: sepulcri violati agi non posse, injuriarum posse, Labeo scribit l. si statua, 27 ff. de înjuriis,

la stessa ragione, un insulto fatto per ischerzo, non cade sotto l'azione injuriarum (1).

9. Chi eseguisce un ordine del giudice, non può esser molestato, ancorchè abbia fatta un' ingiuria. La parie, però che ha ottenuto l'ordine, con cui è stato fatto ad una persona un oltraggio non meritato, dee riparare l'ingiuria. Anzi il giudice istesso potrebbe ester punito, se avesse, senza fondamento, dato fuori contro una persona un ordine ingiurioso (2).

10. L'ingiuria è più o meno grave, secondo le circostanze del tempo, del luogo, della condizione dell' ingiuriato, di quella dell'ingiuriante, e secondo la qualità dell'ingiuria medesima. Quindi è che l'ingjuria fatta ad un magistrato o ad un prete, & più grave di quella fatta ad un semplice privato (3).

(1) Sunt quidam qui facere (injuriam) non possunt : ut puta furiosus & impubes, qui doli capax non est. Namque hi patt injuriam solent, non facere. Cum enim injuria in affectu facien-tis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent, sive convicium dicant, injuriam fecisse non videri. Itaque pati quis injuriam , etiomsi non sentiat, potest: facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere , ctiamsi nesciat quid faciat. Quare si quis pet jocum percutiat, aut dum certat, injunatum non tenetut, 1. il-Ind , 3 ff. de injuriis .

(2) Is qui jure publico utitur, non videtur înjuriæ faciendæ causa, hoe facere. Juris enim executio non habet injuriam . . . . que jure potestatis a magistratu fiunt, ad injuriarum actionem non pertinent, l. injuriarum 1; S. it qui , ff. de injuriis .

(1) Artocem injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri, Labeo air. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, parenti, patrono fiat, Tempore, si ludis & in conspectu . Nam pratoris in conspectu, an in solitudine injuria freta sit, multuen interesse sit: quia atrocior est. Re atrocem injuriam haberi, Labeo air: ut puta si vulnus illatum, vel os alicui percussum,

l. grator, 1 & atrocem, ff, de injurit. Est quastionis quod dicinius re injuriam atrocem ficti: uttum si corpori inferatur atrox sit : an etsi non corpori, ut puta vesti140 Delle ingiurie, e de' libelli famosi.

Cresce l'enormità dell'ingiuria, se s'insulta un magistrato nel suo tribunale, o un prete nell'atto che
sta celebrando i divini misteri (1). Un privato,
ch' è stato offeso in una pubblica adunanza, ha
dritto ad una riparazione più solenne, che se lo sosse stato in un luogo privato. Uno schiasso, o un
colpo di bastone, dato ad un uomo di coraggio, gli
è più sensibile di qualunque altra offesa. Una persona vile, che offende un nobile, si rende più rea,
che se avesse offeso un suo eguale. Chi mutila un
altro gli sa un'offesa maggiore, che se lo avesse
semplicemente contuso. Una parola ingiuriosa,
proserita nel calore di un'altercazione, è un'offesa meno grave di un'ingiuria proserita a sangue
freddo (2).

costanze. Un figlio, per esempio, che ardisce di battere i suoi genitori, è condannato a morte; ma se li ha soltanto ingiuriati con parole, si condanna

alla

mentis scissis, comite abdusto, vel convicio disto. Et ait Pomponius: etiam sine pulsatione atrocem dici injuriam, persona atrocitatem faciente. Sed & si in theatro, vel in foro cadit, & vulnetat, quamquam non atrociter, atrocem injuriam facit, 1. 8 f. de injuriis.

(1) Atrocem sine dubio injuriam esse factam est manifestum, si tibi illata est, cum esses in sacerdotio, & dignitatis habitum & otnamenta prafetres, & ideo vindictam potes eo nomine persequi, l. atrocem, 4 cod. de injuriis.

Vulneris magnitudo atrocitatem facit, & nonnunquam locus vulneris, veluti oculo percusso, l. vulneris. 7 ff. de injuriis.

(2) Quædam injutire a liberis hominibus factæ, levis nonnullius momenti videntur. Enum vero a servis graves sunt. Crescip enim contumelia ex persona ejus, qui contumeliam fecit, l. sed li, 17 5. quadam, 1 s. de injuris; alla galera, o all'esiglio perpetuo. Chi compone, o pubblica libelli famosi, è condannato alla galera, o all'esiglio perpetuo (1). Le ingiurie più leggiere sono punite con una scusa o con una ritrattazione, fatta alla presenza di molte persone, ed anche colla condanna ne' danni ed interessi, secondo la natura dell'ingiuria. I memoriali ed altri scritti ingiuriosi presentati in giudizio, sono lacerati.

prendere tanto la via civile, quanto la via criminale. Ma quando il giudice conosce dalle pruove acquistate, o dalla stessa rappresentanza dell'accusatore, che l'ingiuria è leggiera, e che l'affare va a termine con un atto di scusa, o colla rifazione de' danni, non dee permettere, che si proseguisca il giudizio criminale. Allora egli dee giudicare sulle prove stragiudiziali, prodotte dall'accusatore, oppure sulla confessione dell'accusato (2).

13. Ancorchè le parole non contengano che una verità di fatto, ed anche di un fatto notorio, non per questo sono esenti dalla pena dell'ingiurie. Per esempio: non è permesso di rinfacciare ad una persona, che un individuo della sua famiglia è stato

<sup>(1)</sup> Si quis injuriam atrocem fecerit, quia contemnere injuriatum jadicium possit, ob infamiam suam, aut egestatem. Prator acriter exequi hanc rem debet: & cos qui injuriam fecerunt, coerecte, l. si quis, 35 ff. de injuriis.

De injuria nunc extra ordinem ex causa & persona statui solet.

Et servi quidem flagellis cæsi, dominis restituuntur. Libeti vero
humilioris quidem loci, fastibus subjiciuntur. Cæteri autem vel
exilio temporali, vel interdictione certæ rei coercentur, 1. ult. s.

<sup>(2)</sup> Sciendum est, de omni injuria eum, qui passus est, posse vel criminaliter agere, vel civiliter. Institut. lib. 4. 111. 4. 5. 10.

Delle ingiurie, e de' libelli famosi.

condannato ad una pena infame. Neppure si permette di fare la prova de' fatti occulti, che hanno servito di materia all'ingiuria.

14. Se l'ingiuriato ha perdonata l'ingiuria, oppure se ne ha ricevuta la riparazione, con un atto di scusa, con una ritrattazione ec., o si è riconciliato coll'offensore, non può più esser molestato in giudizio per la riparazione dell'ingiuria (1). Dicasi lo stesso, se l'ingiuriato lascia passare un anno, senza propor querela contro l'offensore. Imperocchè l'azione injuriarum si prescrive per il decorso di un anno, dal giorno in cui è stata inferita l'ingiuria (2).

(1) Injuriarum actio ex æquo & bono est, & dissimulatione aboletur, si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaveit; postea ex poesiteotia remissam injuriam non poterit recolere. Se cundum lize ergo æquizas actioni, omnem metum ejus abolere videtur, ubicunque contra æquum quis venit. Proinde & si pactum de injuria intercessit, & ei transactum, & si jusjurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit, I. non solum, 11 de injuriis.

(2) Si . . . in rixam inconsulto calore prolapsus, homicidii convicium objecisti, & ex eo die annus excessit : cum injuriarum actio ex eo tempore præscripta sit, ob injuriæ admissum coveniti

mon potes, l. si non 5 cod. de injuriis.

Vi sono alcune inciurie atroci, per le quali, il giudice dee procedere ex effete, ancorche l'offeso non ne abbia fatta querela, o Te abbia perdonate.

#### TITOLO XII.

Del monopolio, e di altre contravvenzioni ai regolamenti pubblici.

#### SOMMARIO.

- I. Del monopolio .
- 2. De giuochi .
- 3. De' vagabondi.

anto al particolari, quanto ai pubblici mercanti è vietato di fare una incetta esorbitante di grano, o di altri generi, affine di rendersi con questo mezzo padroni del commercio, e di vender poi le derrate a qual prezzo che loro piace. E' proibito ancora ai mercanti d'intendersela insieme con pregiudizio del pubblico, e di accordarsi a non vendere le merci, che ad un prezzo concertato fra di loro, e che regolarmente suole esser eccessivo. I contravventori debbono punirsi col massimo rigore; specialmente in tempo di carestia, perchè allora il monopolio è funesto al pubblico anche più della carestia medesima (1).

<sup>(1)</sup> Jubemus, ne quis cujuscunque, vestis vel piscis, vel peftini forte aut echini, vel cujuslibet alterius ad victum, vel ad quemcunque usum pertinentis speciei, vel cujuslibet materix pro sua suctoritate . . . monopolium audeat exercete: neve quis illicitis habitis conventionibus conjuret aut pariscatur, ut species diversorum corporum negotiationis, non minoris quam inter se statueriat, venundentar, Si quis autem monopolium ausus fuerit

144 Del monopolio, e di altre contravvenzioni &c.

2. I giuochi di azzardo, capaci di mandare in poco tempo in rovina le famiglie, sono assolutamente proibiti; e si condannano a gravi pene pecuniarie coloro che sono convinti di aver giuocato, e molto più di aver tenuta in casa biscazza di giuoco. Le obbligazioni per i debiti provenienti dal giuoco, non sono di alcan valore, tanto se siasene tacinta la causa, quanto se siasene sostituita un' altra. Sono però eccettuati i debiti di picciole somme, contratti da una persona di età maggiore, e per giuochi leciti, che servono ad esercitare il corpo, ed a rendere le persone più destre; come il giuoco della palla ec. (1).

3. Il ben pubblico esige, che nello stato non vi siano vagabondi, e persone di condizione ignota, che per la miseria, e per il mal costume sono per lo più capaci di commettere i più gravi delitti. Per prevenire questo disordine, si carcerano i vagabon-

exercere, bonis propriis expoliatus, perpetuitate damnetur exilii,

Lege Julia de annona poena statuirmi adversus eum, qui contra annonam fecerit, societatemve coierit, quo annona carior fiat, l. lege Julia, 2 ff. de lege Julia de annona.

(1) Senatus-consultum vetuit in pecuniam Indere: præterquam si quis certet hasta, vel pilo jacendo, saliendo, luctando, pugnando: quod virtutis causa fit, l. solent, a ff. de aleasoribus.

Victum in alex lusu non posse conveniti... data autem super alex lusu cautio sit irrita... sed & si quis sub specie alearum victus sit Inpinis, vel alit quavis materia, cesser etiam adversus eum omnis exactio... ductant autem ludere liceat vibratione Quintiana, absque spiculo sive aculeo aut fetro, a quodam Quinto ita nominata, hac lusus specie. Liceat etiam, exercit hippice, id est, equorum cursu, sen hippodromo absque dolo & circumventione. Et liceat quidem diviotibus ad singulas commissiones, seu ad singulas congressus ant vices, unum assem, seu numisma, seu solidum deponere & ladere; catteris autem longe minoti pecunia, l. vietam 1 cod. de aleatoribul.

Part. III. Lib. II. Tit. XIII. 145 di, e si rimandano al loro paese, oppure si rinchiudono nello spedale, dove si fanno lavorare, o si trasportano nelle colonie.

#### TITOLO XIII.

De' delitti delle comunità .

#### SOMMARIO.

- I. Cosa sia delitto commesso da una comunità.
- 2. Pene, che in questi casi s'impongono.

1. E riguardato come un delitto di comunità, qualunque disordine commesso da un' intera popolazione, e dagl' individui di tutto un corpo, in forza di una deliberazione della comunità, o con un tu-

multo, o con dare la campana a martello.

2. Le comunità che hanno commessa una ribellione, un tumulto, una violenza, o altro delitto, non possono esser condannate, che a riparare in giudizio civile i danni inferiti alla parte; ad una multa pecuniaria; alla perdita de' loro privilegi, o a qualche castigo consimile, che sia un segno autentico della pena del loro delitto, ed una disapprovazione del loro attentato. Ma coloro, che hanno eccitato il popolo alla rivolta, ed i capi principali della sedizione, con tutti i loro complici, possono esser puniti con una pena separata, ed anche colla morte, secondo la gravezza del delitto.

#### TITOLO XIV.

Delle pene.

#### SOMMARIO.

- 1. Come il giudice debba condursi nell'imporre le pene.
- 2. Differenti specie di pene.
- 3. Pene infamanti.
- 4. Pene importanti la morte civile.
- 5. Condanna a morte.
- 6. Confiscazione.

1. Il giudico nel condannare un reo dee esaminare attentamente la qualità, e tutte le circostanze
del delitto, affine di proporzionarvi la pena; senza
affettare un eccessivo rigore, ma neppure una dolcezza, capace di produrre pericolose conseguenze (1).

<sup>(1)</sup> Perspiciendum est judicantis, ne quid durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit: non enim aut severitatis aut clementiæ gloria affectanda est. Sed perpenso judicio, prout quæque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent: in gravioribus pænis, severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi, l. perspiciendum, 11 sf. de pænis.

3. Le pene le più dolci sono quelle che non importano alcun castigo corporale, nè la morte civile, nè l'infamia; ma riduconsi ad una pena pecuniaria, la quale non infama il reo, quando il delitto non sia di sua natura infamante.

3. L' esiglio a tempo, o la condanna a rempo alle galere, la frusta ed altre pene di questa natura irrogano infamia, ma non importano la morte civile

del condannato (1).

4. Vi sono alcune pene, che senza togliere al reo la vita naturale, lo privano degli effetti della vita civile, cioè de' dritti che godono gli abitanti del regno, di posseder beni, di far testamento, e di poter ricevere eredità. L'esiglio perpetuo, o la condanna perpetua alle galere, entrano nella classe di queste pene (2).

5. L'ultimo supplicio è quello della morte naturale; ma il genere di questo supplicio è diverso, in riguardo a' tormenti, che si fanno soffrire al reo, secondo la qualità, e le circostanze del de-

litto (3).

6. In tutte le provincie della Francia, in cui ha luogo la confiscazione, la pena della morte naturale,

(1) Catera poena ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus . . . . vel cum in opus quis publicum datur: vel cum fustium ictibus subjicitur. 1. capitalium,

(2) Quidam sunt, sine civitate: ut sunt in opus publicum 28 %. 1 ff. de panis. perpetuo dati, & in inculam deportati : ut ea quidem que juris civilis sunt, non habeant: quæ vero juris gentium sunt habent,

l. suns quidam, 17 sf. de panis.

(3 Ultimum supplicium esse, mortem solam interpretamur, Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio: item vil. ult. 21 ff. de pænis. vi crematio, l. capitalium, 28 ff. de panis.

ed anche quella morte civile, trae seco la pubblicazione de' beni del condannato, a profitto del re, ed in alcuni luoghi anche a profitto de' signori del feudo, secondo le concessioni dell'investitura. Nelle provincie poi, in cui non ha luogo la confiscazione, si condanna il reo a pagare una multa pecuniaria in beneficio dell'erario regio, a pagare le spese del processo, ed il restante de' beni si consegna a' suoi eredi presuntivi.

Fine delle Leggi Civili del Domat.

#### SUPPLEMENTO

# ALL'ANALISI DELLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra i DIRITTI ED I DOVERI DEI FIGLI, Tomo I, Tit. 11 delle persone, artic. 4, pag. 296.

analisi delle leggi accennate in quest' articolo

ha bisogno della seguente correzione.

I figliuoli soggetti alla patria potestà sono obbligati a pagare i debiti del padre; e possono perfino essere chiamati in giudizio esso vivente, quando sia fuggitivo (Stat. Petizion pag. 106 e lib. primo, cap. 40, pag. 18.)

Le figlie nubili benchè indivise dal padre, non possono nè esser chiamate in giudizio, nè condannate quando non si provi che posseggano beni paterni, avvertendosi che quella porzione di facoltà che forma la loro dote, in questo caso, non si dovrà considerare bene paterno (Lib. 1 cap. 6 pag. 9.)

Le maritate poi, non possono neppure essere chiamate in giudizio per i debiti del padre. (Legge citata) Ciò peraltro non impedisce, che se detenessero beni paterni, non siano chiamate in giudizio, o esse, se hanno dimissoria, o i loro mariti; ma a questo sono tenute non già in qualità di figlie, ma di

detentrici di beni altrui.

Li figliuoli emancipati, non formando una stessa persona col padre, non possono essere obbligati per i debiti di lui, quando non fossero stati contratti prima della loro emancipazione (Lib. 1 cap. 6 pag. 9 e cap. 40, pag. 18.) Dal qual caso deesi eccettuare il debito contratto dal padre verso un forestiero, per il qual debito, il figlio emancipato, benchè vivesse sotto la patria potestà nel tempo che il padre lo contrasse non potrà esser obbligato, quando non si pro-

vasse che possegga roba di ragione paterna. (lib. 1 cap. 69 pag. 28.)

#### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra le MANI - MORTE, Tom. I, tit. 3, artic. 1 pag. 32.

paragraso 32, ove parlasi de'censi, deesi aggiugnere, che in que'paesi dello stato, ne'quali si suol pagare il quartere agli ecclesiastici, qualora insorgesse quistione tra essi ed i contribuenti, non si possa sospenderne, durante la pendenza il pagamento, il che niente pregiudica alla causa in merito sull'esame de'titoli per cui si pagano. L. 1554 21 dec. pag. 253.)

Evvi da aggiugnere a quest'articolo, che intorno alla recente legge 20 settemb. 1/67 sopra le manimorte, debbonsi consultare i decreti del senato, che incaricato con una clausola della legge medesima, stabilì molte providenze, essenziali nell'esame delle cause che possono insorgere in questa materia.

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le VENDITE. Tom. II pag. 108.

Legge da aggiugnere a questo titolo.

Per evitare le quistioni che potrebbero nascere sopra le merci comprate, qualora fosse lecito al compratore il proporre che non sono in quello stato in cui erano nel tempo della vendita, viene prescritto espressamente, che fatto il contratto, e trasportata che sia la merce da luogo a luogo, non si possa più sostenere che sia stata alterata, essendo ingiunto precisamente a'mercanti di esaminarla esattamente tanto internamente che esternamente prima di farla trasportare. (l. 1459 26 marzo, pag. 229.)

A questo articolo pure appartiene la legge che sta-

bilisce, che se alcuno si sarà obbligato di pigare o consegnare in race danaro o roba, e mancherà alle rate pattuite, potrà essere costretto a soddisfare in una sola volta tutte le rate decorse. (Lib. 5 cap. 15 pag. 71.)

Intorno ai debitori abbiamo un'altra legge nel nostro statuto d'aggiugnere a quest'articolo. In essa si prescrive, che se un debitore fosse in mora di restituire qualche cosa, e questa perisse, il danno sta a suo peso in pena della mora. Che se avrà adempiuto in parte alle obbligazioni assunte ed in parte no, benchè la cosa fosse perita tutta, ei non dovrà restituire, che quella sola parte ch'era in mora di resti-

tuire. (lib. r cap. 43 pag. 19.)

Questa legge ha una seconda parte in cui si ordina, che se alcuno avrà ricevuto qualche cosa senza carta e senza testimoni, potrà pure restituirla nello stesso modo: con condizione però che se verrà chiamato in giudizio e confermerà d'aver ricevuto la roba, e dirà d'averla restituita senza che ne abbia prova, sarà tenuto ad appoggiare la sua asserzione con giuramento, altrimenti potrà esser condannato alla restituzione: la qual condizione viene stabilita da altra legge del medesimo lib. al cap. 46, pag. 20.

Intorno ai debitori resta ad aggiugnere un altra legge, che s'aspetta più al titolo delle vendite, da cui ordinariamente nascono le azioni di credito, che ad ogni altro. Accade frequentemente che i debitori non hanno presso di se di che pagare i loro debiti, ma d'altronde hanno anch' essi de crediti verso altri debitori. Se qualche creditore il cui debitore si trovi in tal situazione, vorrà rivolgersi contro i debitori del suo debitore potrà farlo. E siccome potrebbe avvenire ch' essi ricusassero di volere pagare a lui quel debito che veramente non hanno che verso il di lui debitore, per tema singolarmente che non venendo loro restituita la carta debitoria, o fatta la ricevuta del loro vero creditore, potessero essere obbligati ad un doppio pagamento., così in tal caso vi vorrà un atto del giudice, che gli autorizzi a pagare al creditore del loro creditore, il qual atto servirà loro

152 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili di cauzione, ossia ricevuta. (Lib. 1 cap. 66, pag. 27.)

ARTICOLO III.

Delle prelazioni pag. 115.

Ove dicesi, (pag. 118) che la donna ha tempo un mese ed un giorno dal di della morte del marito ad opporsi alle vendite fatte in di lei pregiudizio, dee dire un anno ed un giorno. (lib. 3 cap. 54

pag. 49.)

Al titolo delle prelazioni convien aggiugnere, che si concede prelazione non solamente sopra le vendite, ma ben anche sopra i contratti d'ipoteca, dal che si può dedurre, che si dee dare parimenti sopra le enfiteusi, ed i livelli d'ogni specie, benchè sembri in pratica osservato, che quanto ai livelli non si dia prelazione che nei livelli perpetui. ( lib.

5 cap. 10 pag. 70.)

Aggiungavisi pure quest'altra legge, se un testatore avrà lasciato ad alcuno qualche suo podere, con condizione che ne esborsi al suo erede un dato prezzo, ciò non toglierà a chi può esercitarlo il diritto di prelazione sul medesimo fondo, avvertendosi peraltro che il prelazionante dee pagarlo, non già al prezzo stabilito dal testatore, ma a giusto prez-20, secondo le stime legali; nel qual caso il legatario dovrà avere tutto il di più che eccederà la somma, per cui dal testatore gli veniva concessa la libertà di comperarlo, ed il resto sarà dell'erede. (lib. 4 cap. 14 pag. 56.)

### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra le LOCAZIONI, le ENFITEUSI, ed i LIVELLI.

Dei livelli pag. 187. Tom. Il.

Le due leggi citate in quest'articolo, in cui dicesi, che i corpi rubblici debbono essere autorizzati

Dello Statuto Veneto.

153
da un decreto del Senato, per poter formare livelli
sì attivi, che pasivi, parlano dei soli livelli passivi.
(L. 1627 17 giugno, pag. 281, e 1653 2 agosto
pag. 289.)

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sopra il DEPOSITO ed il SEQUESTRO Tom. II pag. 285.

Tanto sacra è l'obbligazione del depositario, la quale s'appoggia alla buona fede, base principale del commercio, che per le nostre antiche leggi il depositario doveva essere tenuto in carcere, finchè avesse restituito il deposito (Lib. 6 cap. 13 pag. 77); coll'appoggio della qual legge durante la pendenza di cause di tal genere, si potrebbe costringere facilmente il depositario e verificare il deposito della cosa controversa.

### Del SEQUESTRO Tom. II pag. 285.

ra le cose non soggette ad essere sequestrate vi si possono aggiugnere anche gli alimenti accordati dalla legge 1553, cap. 7 correz. Trevisan, pag. 159 alla moglie nel caso che i creditori del marito le facessero causa sopra l'assicurazione di dote.

Oltre la legge 1461 20 ottobre che proibisce il sequestrare animali bovini, ve n'ha un'altra 1602, 12 ottobre pag. 276, la quale ne proibisce non solo il sequestro, ma anche l'intromissione, e la vendita. Con tutto ciò malgrado la chiara disposizione di queste leggi, la pratica che si osserva è questa. Si sequestrano come dicemmo nell'analisi delle leggi sul sequestro, i buoi salvo usu Aratri, e coi metodi ordinari se ne sa dipoi la vendita.

### 154 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le DOTI Tom. III pag. 57.

Una legge di grandissima importanza che si è omessa nell'analisi di questo titolo è la seguente.

Chi prende una moglie minore d'anni sedici, la quale non sia soggetta alla paterna potestà, è tenuto a pagare tutti i di lei debiti, quando al suo matrimonio non abbia fatto precedere le stride o sia pubblicazioni col mezzo del pubblico Comandador, il quale ottenutane licenza dai giudici dell'Esaminador, dee farle per quattro giorni nella chiesa del domicilio della sposa in tempo di messa, onde possano esser note ad ognuno, e chiamati espressamente due testimonii, il nome dei quali dee registrarsi nel processo in cui se ne scriverà l'atto. (L. 1323 2 ottobre pag. 110.)

Altra legge di non minor importanza è da aggingnere a quest'articolo, ed è quella che stabilisce, che se una moglie, separata dal marito per motivo d'adulterio, vorra esercitare qualche azione dipendente dalla sua dote, non dovrà essere ascoltata dal giudice. Questa legge ch'è la pena del delitto della donna che tradisce la fede matrimoniale, le dovrebbe togliere inclusivamente anche l'azione d'alimenti. Altrimenti sarebbe ben dura la condizione di un marito che fosse costretto ad assegnar alimenti a colei ch'è rea verso di lui di sì reo tra-

dimento.

Siccome poi non si potrebbe dire che un marito considerasse come rea di adulterio una moglie cui, dopo essersi separato, si riunisce di nuovo, trattandola pubblicamente come moglie, così la legge stabilisce, che in tal cal caso, benche l'adulterio fosse provato, la moglie riacquisti di nuovo l'azione della sua dote (Lib. 4 cap. 33 pag. 65.)

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le DONAZIONI Tom. III pag. 108.

non che la citazione della legge che risguarda le donazioni, che per inavvertenza s'ommise. (Cons. V ex Austent. 1288, 20 settembre pag. 108.

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le SERVITU' Tom. III pag. 199.

Degli INTERDETTI, ossia CHIAMORI.

Il Ferro da cui quasi tutto trascrissi quest' articolo, omise una legge importantissima, della quale avviene frequentemente che se ne impetri dal giudice l'osservanza. Essa stabilisce, che allorquando molte persone sono solite passare per una strada, se mai accadesse che alcuno ne chiudesse il passaggio, fatto l'interdetto ossia chiamor da quelli ch'erano soliti passare, l'autore della novità dovrà riaprire la strada prima d'entrare in causa, e qualora questi ricusi, si ricorre al giudice, onde di propria autorità ex officio la faccia riaprire. (Lib. 3 cap. 61. pag. 51.) Questa legge sarà sempre sostenuta con atti di pubblica autorità da giudici, quando sappiasi rassegnare a proposito i reclami contro i violatori; che che ne dicano alcuni pratici, i quali coll'abuso della massima che le pendenze debbon esser rispettaze, vorrebbero ch' essendosi fatto il chiamore a strada chiusa, dovesse rimanere nel medesimo stato finchè dura la pendenza. Oh quante eresie di questa fatta si sentono tutto di da costoro! Di non minore importanza è la seconda parte di questa legge, ove prescrivesi, che se una strada, rio, piscina, o ponte comune a molte persone, una di esse vorrà 356 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili a proprie spese ridurli a miglior forma, non glielo

si possa impedire.

Un' altra parimente ne omise, la quale serve a prevenire i mezzi con cui si potrebbero deludere quasi tutte le leggi sui chiamori. Può avvenire che di notte tempo venga eretta una fabbrica, si otturi un foro, si muti il corso dell' acque d' un fiume, e si faccia tal' altra simile novità, contro la quale convenisse reclamare coll' interdetto ossia chiamor: e siccome in questo caso potrebbe non conoscersi l'autore dell'opera, e tenendosi egli celato, comparire poi in giudizio alcuno a difender l'opera fatta opponendosi con citazione per rivocazione al chiamor; per questo la legge prescrive, che quegli che s'opporrà al chiamor, quantunque non fosse provato autore dell'opera, se sarà giudicato che l'opera debba essere demolita, dovrà pagare a chi ha fatto il chiamor tutte le spese incontrare nella causa. (Lib. 6 cap. 63 pag. 88).

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALIST

Sopra le AVAREE Tom. IV pag. 218.

legge essenziale sopra le avaree citata dal Ferro nel suo dizionario e da me accennata nell'analisi (pag. 219) è dell'anno 1428 9 giugno, (Cons.

ex Autent. pag. 11 . )

Ostre questa legge che sopra la materia dell'avaree deesi consultare ve n'ha tre altre nello statuto omesse nell'analisi; la prima è la legge del lib. 6to. cap. 74 pag. 102; la quale, tolta la differenza tra le navi di grande e di piccola portata, dà luogo al giudizio d'avarea sì sopra le une che sopra le altre, quando anticamente non formavasi che sopra le navi da 200 miara in suso.

L'altra legge è nello stesso libro nel capitolo seguente, nella quale si prescrivono gli obblighi agli scrivani per gli registri delle merci caricate, e questa può servire di regola, per avere una pruova le-

gale

gale delle merci soggette ad avarea secondo la di-

stinzione della sopraccennata legge 1428.

La terza legge è quella che stabilisce, che allorquando occorre far seguire giudizio d'avarea, non v'è bisogno che sianvi tutte le persone interessate, ma basta che siavi la maggior parte, tanto nel numero delle persone che nella quantità de caratti d'interesse, dovendo il minor numero soggiacere a quello che sarà giudicato (Lib. 6 cap. 73 p. 101.)

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra il GIURAMENTO (1) Tom. V,
pag. 217.

Egli è vero, che per il Cap. 45 del Lib. I le Cause dalle L. 50 in giù spetterebbero al Magistrato del Forastier; ma oggidì queste appartengono al Magistrato del Mobile fino ad una somma anco maggiore, ch' è appunto di Ducati 50. Questo cangiamento si sarà verificato dietro al Cap. 13 della Pratica del palazzo stampata nello statuto.

Al S. IV di quest'arcicolo che comincia: Allorche sopra un fatto ec., vi si dee aggiugnere la legge del lib. I cap. 48. pag. 20, e nel S. IX che comincia: Gli stazioneri, cambiatori, e tavernieri ec. si è ommesso di cicare la legge che lo concerne, e che

trovasi nel lib. I, cap. 49 pag. 21.

## SUPPLEMENTO ALL' ARTICOLO II.

Delle PRESCRIZIONI (2) Tom. V pag. 306.

Deggiono annoverarsi tra le cose che non sono soggette alla prescrizione delli 30 anni anco le Pos-

Tom. IX.

<sup>(1)</sup> Di quest' articolo n' è autore il sig. M. avvocato di moltz esperienza. (2) Quest' articolo è dell' avvocato M.

sessioni che fossero indivise tra persone in Fraterna compagnia, mentre se alcuna di queste può vantarne un' investitura o possesso qualunque, ciò nondimeno non nuoce all'altra, nè ai di lei eredi. (Lib. III, Cap. 60 pag. 50).

Parimenti non corre la prescrizione a quelle azioni che dipendessero da carte, che per occasione di commissarie e tutorie fossero state poste in procuratia di s. Marco: e ciò per tutto il tempo che hanno esistito in essa procuratia (Lib. 6 cap. 41 pag. 88).

Sono inoltre imperscrivibili i diritti del fisco sopra i beni feudali usurpati (L. 1563 29 settembre pag. 258); ed i beni comunali (L. 1570, 29 de-

cembre pag. 263).

Intorno ai Crediti dei Bottegai su ommessa la recente parte del M. C. 1781, 30 aprile, che vuole che si libri mercantili, per aver sede in giudizio, abbiano ad essere marcati e numerati; e che stabilisce una nuova regola intorno alla prescrizione dei soro crediti, disponendo che s'intendano prescritti in anni due sino a duc. 50, per la qual somma è voluta la procedura summaria, e l'inappellabilità delli giudizi di tutti tre si giudici; determinando poi ad anni cinque la prescrizione per si crediti sino alli due 200, e a dieci per le somme superiori.

#### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sul Titolo dei FALLIMENTI, (1) Tom. V; pag. 378.

Sulla nota a c. 379 rifletto non intendersi per decotti fuggitivi tutti quelli che in caso di fallimento si allontanano da Venezia, ma quelli, la cui absentazione fu dal magistrato dei sopra consoli giuridi-

<sup>(1)</sup> Quest'atticolo è dell'avvocato M.

camente proclamata: cioè da detta proclamazione cominciano ad acquistar il nome di fuggitivi; e per questo appunto si chiamano ancora Proclamati (L. 1395, 27 marzo). Così dispone altresì la legge 1441, 28 aprile, citata in appresso nella stessa analisi.

In principio della pag. 380 deve aggiugnersi il prescritto dell'altra legge 1396 7 ottobre, che dietro li chiamori fatti dei fuggitivi, vada il nodaro dei sopra consoli alla di lui casa a levarne gli effetti e portarli al magistrato, perchè con essi pagar si possano li creditori.

La legge che non permette le fide nei crediti privilegiati, accennata alla pag. 386, e non indicata, è in data 29 gennajo 1496; esistente nel capitolar dei sopra consoli. Anche per la legge 1446, 22 settembre de vono questi ottener in preferenza

l'indeminuto pagamento.

Avanti al primo capoverso alla pag. 387 converrebbe aggiugnere, che la correzione 1781 non fu estesa alla Terra Ferma; e che da replicati giudizj fu deciso, ch' essa non pregludichi alle donne maritate a quel tempo, e nemmeno alle figlie di famiglia maritate di poi: poichè le prime soggette al poter del marito, e le seconde soggette alla potestà paterna, ed indi alla potestà del merito ancor esse, assolte furono dal difetto di notifica come non valentes agere. Quindi la provvidenza della legge venne implicitamente da detti giudizi ristretta alle sole femmine sui juris maritate dopo la legge stessa.

Veggo ommessa la legge 1381 17 novembre che virtualmente prescrive, che quei creditori, che ritenessero appresso di se in pegno del loro credito qualche effetto del fallito, abbiano sopra il medesimo la

preferenza del pagamento.

Quanto poi fu esaurita nell'analisi la venera legislazione nel caso degli accordi; altrettanto veggo ommesse le leggi che contemplano il caso che non possa verificarsi l'accordo; la qual pure è la parte più intralciata ed oscura di quest'articolo. Il modo

160 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili della difficoltà consiste appunto nel sapere, se quella massima di eguaglianza fra creditori a proporzione dei loro crediti rispettivi, che fu comandata con le leggi degli accordi, esclusa ogni anzianità di notifica o di sequestro, abbia del pari a verificarsi nel caso degli stralcj. lo mi farò brevemente ad epilogarle.

La legge 1244, 16 marzo, che seguendo l'autorità del sapiente Tetrone cugnado di Moisè, instituì il magistrato del petizion, a cui era anticamente spettante la materia dei fallimenti, lasciava in libertà detti giudici il definire come li beni del fallito dovessero esser

dati a' suoi creditori.

A toglimento però della fluttuazion dei giudici, alcuni dei quali prescrivevano, che la facoltà del fallito fosse divisa tra tutti li creditori; altri preferivano qualche creditore in particolare; fu con una susseguente legge, di cui non consta la precisa data, ma che però esiste nel capitolare dei sopra consoli a c. 21 t., e nello statuto veneto a c. 283 t., che tutto l'avere dei fuggitivi sia posto in comune fra creditori tutti.

Questa massima della divisione dei beni del fuggitivo, da farsi tra tutti li creditori, fu ripetuta altresi colla legge 1321, 20 luglio, e coll'altra 1381, 17 novembre, e molto più con quella 1446, 22 settembre, che espressamente prescrive, che tutti i beni dei fuggitivi dal di dell'absentazion, ovvero occultazion loro, eccetto li crediti privilegiati, debbano esser ugualmente divisi fra tutti li creditori: alle quali leggi aggiungasi pure l'altra legge senza data posta nello statuto alla pag. 247, dopo la legge 1547, 10 aprile sotto la rubrica leggi civili, il che prova presso a poco la data anche di questa, legge che deesi considerare di molto peso nel presente argomento.

Oltre ad essi crediti privilegiati sono eccettuati dalle leggi 1361 luglio, e 1471 14 settembre que'creditori, che praticate avessero per altri magistrati delle intromissioni esecutive di sentenze, prima che il fuggitivo fosse da' sopra consoli proclamato; le quali intromissioni non possono da questi venir sospese: eccettuati però li casi, ove constar po-

tessero delle frodi.

Tanto è però lontano, che questa eccezione in favore delle intromissioni esecutive di precedenti sentenze possa estendersi per dette leggi anco a quei creditori che dopo il fallimento hanno li primi praticato de' semplici sequestri; quantoche la susseguenre legge 1580, 12 ottobre comanda, che al caso di fallimento abbiano ad esser eletti de'capi de'creditori; onde tutto quello che trovassero o ricuperassero dal di dell'absentazione del fuggitivo, sia venduto e diviso fra tutti li creditori, a soldo e lira: lo che fu raffermato ancora dall'altra legge 1611, 12 marzo al 9. Se occorrerà far sapi de creditori. Nulla fin qui di più chiaro e uniforme. Ciò che porta le difficoltà è la legge 1586 14 settembre prescrivente che que creditori, che prima intrometteranno beni mobili del loro debitore, siano preferiti agli altri sopra-gli effetti sequestrati; e così quelli che prima notificheranno li loro crediti all' esaminador, lo siano ne' beni stabili.

La generalità delle sue espressioni sembra che debba applicarsi tanto a' crediti civili, quanto ai crediti mercantili; ma non poche ragioni persuadono a non intenderla estesa anco a quest' ul-

timi -

Non parla essa mai di fallimenti; non deroga alle vrecedenti leggi nel proposito, le quali furono anzi polute salve e riservate dalla posterior citata legge 1611; non fu demandata al magistrato de sopra consoli. Non si verifica nemmeno nel caso di fallimenti il suo oggetto, ch'è quello (rispetto ai mobili) di premiar la diligenza di chi fermò o scoprì effetti trafuggabili; e di avvertir (rispetto agli stabili) gli altri posteriori contraenti ad esser cauti in vista delle obbligazioni anteriori; poichè il debitor che fuggi, non è più in grado di trafuggare; quello che si assoggettò colla produzion del Bilancio, ha 162 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civiti già scoperti li suoi effetti: e li contratti furono già fatti precedentemente e dall'uno e dall'altro. In oltre se fossero derogate da questa legge tutte quelle in materia di fallimenti, sarebbe tolta altresì la preferenza de'crediti privilegiati, ch'essa non risserva, e che pur in pratica si continua ad osservare.

Ciò poi che rende più assurda l'applicazione di questa legge è il sagrificio che ne deriva al fallito, che più difficilmente potrebbe conciliare l'accordo co'suoi creditori; e il sagrifizio insieme de'creditori di lontano domicilio, che alla pubblicazione del fallimento non potrebbero praticar gli atti di sequestro e notifica colla celerità de'più vicini, a' quali una momentanea ridicola gara darebbe la preferenza. Essa perciò collo scostarsi dall'ecqua massima di uguaglianza, adottata ancora dalle piazze di Trieste, Livorno, Genova, Marsiglia, Londra ec., produrrebbe insieme un pregiudizio al veneto commercio, attesa la maggior riserva che usar dovrebbero gli esteri negozianti, col timore di perdere tutto l'importare de'loro fidi.

Eppure una così sinistra interpretazione vedesi in pratica usata, spezialmente dal principio di questo

secolo in poi.

Li notati inconvenienti e discapiti condussero però il magistrato de' sopra consoli a prodursi con ragionata scrittura 1783, 15 settembre all' eccelientissimo senato, a cui fu delegato l'argomento colla legge 1445, 7 settembre; li riflessi in quella diffusamente addotti condussero l'eccellentissimo senato al decreto 1784, 11 settembre, che riconoscendo abasiva l'applicazione che da cavillosi forensi fu data ala parte 14 settembre 1886, a fronte che di tutta evidenza spicchino le pubbliche massime sul propusito delle leggi, colle quali si è prescritto l'universale compartecipazione degli effetti del debitore fallito fra creditori, riservate però in prima le azioni de' privilegiati ed ipotecarj; ha poi creduto opportuno, prima ai spiegare le proprie determinazioni, di ri-

mettere la scrittura e carte inserte al magistratos de' sopraintendenti alla compilazione delle leggi, onde aggiungano tutte quelle rischiarazioni, che nella relativa serie delle leggi riconoscessero idoneo d? rappresentare: dopo di che non emanò poi in talè

argomento veruna ulterior deliberazione.

Nondimeno nel recente caso del fallimento portonari, dove io pur sono stato uno de' difensori, si combattè l'abuso della pratica; e riuscì di ottenere li 27 gennajo 1793 M. V. alla Civil Veochia un favorevole spazzo di taglio con voti 16 e 13, che rigettò la pretesa preferenza de' sequestri e delle notifiche, e richiamò l'antica massima dell'uguaglianza fra creditori; onde se fu pari la buona fede, sia par ri ancora la perdita.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le SUCCESSIONI INTESTATE Tom. VII, pag. 66.

Il primo errore da correggere in questo titolo è nell' Articolo I al S. III che incomincia, Se il defunto ha solamente ec., ove invece di dirsi come è stampato, Se il defunto ha solamente ascendenti, e NON COLLATERALI MASCHI, la successione si devolve agli ascendenti paterni più prossimi e non ai maierni, dee dire, Se il defunto ha solamente ascenden-17, e non discendenti maschi ec. (Lib. 4 cap. 27

Un altro errore potrebbe confondere il lettore, ed pag. 63.) è la citazione della legge dell'ultimo paragrafo dell' Articolo I pag. 67, ove invece di dire Lib. 9 cap. 54, pag. 191, dee dirsi, Lib. 6 cap. 5+,

Così pure avvertasi nel leggere il s. VII dell' Articolo II pag. 68, che ove è detto, Se si trova sero Agliuole o nezze da figlio o ALTRI discendenti PUR maschi da figlio ec., dee dire, Se si trovassero figlinole

164 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili o altre discendenti per maschio da figlio, esse succederanno insieme con le figlie in istirpi, ponendo però in cumulo la loro dote se ve ne fossero alcune maritate ec. (Lib. 4 cap. 26).

Per maggiore chiarezza, il paragrafo ottavo del medesimo articolo secondo, pag. 68, che incomincia, Se poi si trovassero solamente ec. regolisi nel

seguente modo.

"Che se si trovassero nipoti o altri discendenti maschi da figlio, succedano in istirpi, così che i nati o discendenti maschi da un figlio, abbiano tanto quanto avrebbe il loro padre se vivesse. (Lib. 4 cap. 24, pag 60)".

Lo stesso si osservi se si trovassero nezze o altre femmine discendenti per maschio (Lib. 4, cap. 261,

pag. 63.)

Osservisi poi che la legge esclude i nipoti o nezze nate da figliuolo in confronto delle suddette femmine discendenti da maschio, chiamandoli solo alla successione allorchè non vi sono che figliuole, sian esse nubili o maritate, unitamente ad esse (%. ult., lib. 4, cap. 26, pag. 63.)

Anche il paragrafo che risguarda la successione degli uterini dee essere regolato nel seguente modo.

(Art. III 5. IV p. 69.)

" Allorchè concorrono alla successione del fratello o sorella uterini, consanguinei da parte di padre, ed uterini, i primi escludono i secondi; non essendovi luogo alla successione degli uterini, se non che in mancanza dei consanguinei, e ad esclusione del fisco. (L. 1586 7 settembre, p. 166 t. Correz. Cicogna,)"

A Section of the second

#### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra i TESTAMENTI Tom. VII, pag. 381 (1).

La facoltà singolare concessa dalle nostre leggi ad alcune persone di poter far testamento per alcune altre, merita un luogo distinto nell'analisi di questo titolo.

Il figliuolo di famiglia può far testamento per il proprio padre mentecatto; ma per esercitare questa facoltà vi voglion due condizioni essenziali; la prima ch' egli sia soggetto alla patria potestà, onde si consideri come formare una stessa persona col pardre; la seconda ch'egli sia giunto all'età di 20 anni, condizione ragionevolissima perchè trattandosi di disporre de'beni altrui, esigesi maggior maturità che nel disporre del propri. (Lib. 2 cap. 14 pag. 13.)

La stessa facoltà l'ha pure il nipote per far testamento invece dell'avo, ed anche in questo per esercitarla si tichieggono le due sopraccennate condizioni. (Legge stessa).

Siccome pol'Itali testamenti non vengono fatti se non che attesa l'impossibilità che hanno i mentecatti di poter testare essi medesimi, quindi ognun vede essere saggissima l'altra clausola della stessa legge ove prescrivesi, che risanando i mentecatti, i testamenti siano ipso jure nulli, come parimenti è providissima la condizione annessavi che questi testamenti (sempre quando i mentecatti non risanino) non valgano se non che dopo la loro morte, per impedire che a padre ed avo vivo, un cattivo figlio, ed un cattivo nipote li privino della loro roba.

Questa legge che parla dei testamenti de' figli e de' nipoti pei loro padri ed avi mentecatti, viene estesa con l'altra legge del capitolo XV, dello stesso libro, anche alle femmine mentecatte; ben inte-

<sup>(2)</sup> Quest'articolo è del sig. avvocato M.

166 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili so che ciò si verifichi nei casi medesimi, e colle stesse condizioni.

Parlammo di queste leggi anche nell'articolo dei diritti de'figli al titolo delle persone (pag. 296, Tomo I, ma abbiam creduto ripeterle qui, e perchè sono esposte più chiaramente, e per avere sott'

occhi tutta intera la materia de' testamenti.

Anticamente osservando alcune formalità, una terza persona poteva far testamento per un'altra, come rilevasi da una legge del lib. 1 cap. 35; ma questa legge è stata espressamente derogata dalla legge del lib. 6 cap. 10, pag. 76, ove peraltro è ben da notare, che nel tempo stesso che si proibisce ad ognuno il far testamento per altri, si eccettua il padre al quale viene concessa facoltà di far testamento per il proprio figlio. Ma quì convien osservare che l'oggetto della legge è d'impedire ai nota, il ricever prego d'alcun testamento da altre persone fuorche dallo stesso testatore, e ciò per togliere le frodi, che si commettevano, infingendosi certuni d'aver avuto commissione da un tale di far testamento per lui, onde beneficare in tal guisa i complici della loro astuzia: e siccome la legge non sa supporre simile frode nel padre contro il proprio figlio, così essa non toglie al notajo la facoltà di poter rogare un testamento per un figlio, quando gliene presenti il prego il di lui padre: il che per altro suppone parimenti la prova che il figliuolo ne abbia dato espressa commissione al padre.

Evvi un' altra legge da aggiugnere a questo titolo sopra i testamenti per breviario. Per far eseguire i testamenti fatti in questa forma era necessario che il beneficato prestasse giuramento in cui attestasse la verità della disposizione; e così pure doveva giurare chiunque voleva l'esecuzione di un testamento rogato da un notajo forestiero, non bastando il far conoscere la legalità del rogito. (Lib. 4 cap. 1 pag. 52) Queste disposizioni non si osservan più: dalla prima di esse bensì può tratsi una giusta deduzione, che abbia diritto qualunque beneficato con testamento per breviario, di far rilevare il restamento, sia esse erede semplice o legatario, il che prova che presso di noi non si osserva la legge del jus comune, che rende caduchi i testamenti, di cui non trovasi erede che li faccia eseguire. Ciò inoltre deducesi dalla legge del capitolo secondo dello stesso libro (pag. 52), ove prescrivendosi che il breviario dopo essere stato giurato dal commissario sia depositato presso i procuratori di s. Marco, si soggiugne che se il commissario non vorrà giurare, potrà farlo chiunque avrà interesse a farlo eseguire.

Di grande importanza poi è la seconda parte della sopraccennata legge (cap. r lib. 4 pag. 52) nella clausola in cui si stabilisce che il testamento per breviario non abbia forza di derogare agli altri precedenti testamenti; ove pure aggiugnesi un' altra clausola egualmente importante, che ad essi non deroghi neppure il testamento rogato da un notajo forestiero: la qual ultima clausola si dee intendere nel caso che il testamento precedente a cui si vuol derogare sia rogato da notajo veneto; ben inteso che vi derogherà se anche il precedente fosse rogato da notajo forestiero.

Finisco il supplemento 2 questo titolo coll'includervi una legge, che a dir vero, non vi appartiene totalmente; ma è tale però che vi ha qualche relazio-

ne parlandosi in essa degli eredi.

Siccome coll'abuso della massima, che l'erede sia il successore in tutti i diritti ed i doveri del defunto, alcuni accorti creditori che avevano carte di obbligazioni assunte dal defunto, alle quali eravi annessa una clausola penale nel caso che si mancasse ad adempiere l'obbligazione, pretendevano di assoggettare alla pena anche gli eredi, quindi per togliere queste frodi, e per impedire che nissuno porti la pena di quella colpa che non ha, fu espressamente prescritto, che tali carte non abbian forza a fronte degli eredi quando non sian notificate al magistrato dell' Esaminador, ed entro otto giorni dopo la notifica ad essi notiziate, non potendosi esigere la pena

168 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili in esse prescritte se non che passati due mesi dal di della notizia; essendo parimenti stabilito, che nel caso che non si trovino gli eredi debbano essere stridate in giorno di domenica al tempo della messa nella chiesa ove trovasi il domicilio del debitore; farte le quali stride parimenti avrà luogo la pena, passati che siano i due mesi. (Lib. 6 cap. 18 p. 79.)

#### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra il TESTAMENTO INOFFICIOSO, e la DISEREDAZIONE, Tom. VIII, pag. 44 (i).

( 2) Man & Color ( ) Man ( ) Edder A parlar rigorosamente, non è la querela del testamento inofficioso quella che viene intromessa dal magistrato dell' Auditor Vecchio; mentre l'atto che s'intromette e il testamento medesimo, che colla intromissione diventa l'atto reo assoggettato alla censura del giudice superiore. Ciò consta dalla formula stessa della intromissione; non che dalla susseguente parte che vien proposta al consiglio, la quale comincia Quod istud tale quale prætensum Testamentum ec. E' vero però ch'esso viene intromesso a norma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in proposito delle querele d'inofficioso testamento; convenga ricorrere al jus comune, che non solo non fu accolto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prologo dello statuto, ove ai giudici viene prescritto di aver per regola e norma le leggi venete; enten difetto di queste, di procedere per analogia colle leggi medesime; indi secondo l'approvata consuetudine; de in mancanza di tuttociò, in conformità di quanto erederanno giusto ed equo in loro coseienza.

Per isbaglio di stampa fu cirato il capitolo 26 del lib. 4 dello staturo quando deve essete il capitolo 36.

Cased be Do Does

the state of the party of the first to (1) Il seguente articolo è del sig. avvocato M,

#### SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sui CODICILLI Tom. VIII pag. 105 (1).

verissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inntile però l'avvertire ch'essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non esservi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggio-no tutte le solennità de testamenti, ossiachè siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne segue, che si rende superflua e vana ne testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiamata dai Legali Clausola Codicillare.

### SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sui LEGATI e FEDECOMMESSI T. VIII p. 418 (1).

Per rischiarare il paragrafo sesto che comincia Quando un padre ec. alla pag. 429, giova l'aggiugnere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estranco restituisce all'erede istituito un'altra persona al caso che l'istituito manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono posti in condizione: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre instituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituito. E' una questione famosa tra li jurisperiti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale, a dire, se la posizion in condizione faccia l'effetto, che nel caso che l'erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituito, attesa l'esistenza de'figli o discen-

(2) Quest' atticolo è del sig. avvocato M.

<sup>(1)</sup> Di quest' atticolo è autore il sig. avvocato M.

170 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili denti, resti egli libero di disporre; o sia gravato verso i propri figli o discendenti. La pratica però, e i giudizi, ma non già alcuna legge, hanno tra noi addottata la massima, che Filii in conditione puisi

censentur dispositive vocati .

Diverso poi è il caso in cui un padre istituisca erede suo figlio, e ad esso sostituisca una terza perza persona, senza contemplar ne dispositivamente, nè per via di posizion in condizione i figli del proprio figlio. In questo caso i figli del figlio non sono posti in condizione; nè potrebbero allegar a loro favore la massima sovraccennata. Vien però in loro soccorso la presunzione violenta ammessa dal secondo prologo dello statuto num. 7 (che fu ommesso di citare), la qual vuole che si consideri che il testatore abbia inteso di chiamare il sostituito nel caso, che il figlio manchi senza figli, o discendenti maschi dal figlio per maschi; purchè non si provi in contrario. Questo prologo poi fu spiegato dalla legge citata nell' Analisi (lib. 6 cap. 2), la qual anzi stabilisce che a pretesto che il testamento chiami il sostituto alla mancanza del figlio, e che debba attendersi il literale del testamento; professar non si possa di aver una prova in contrario, che distrugga la presunzione a favor de' figli e discendenti del figlio erede; ma debba essa presunzione aver luogo.

Ciò che dicesi nella prima riga della pagina 430, che nel fidecommisso del padre, dell'avo, o altri ascendenti, sotto il nome di figliuoli o discendenti sono esclusi i naturali, quando non siano espressamente nominati; deesi intendere di tutti i fidecommessi indistintamente: tale essendo la disposizione della cor-

rezion Bembo 1617 21 maggio, pag. 173.

Il 5. 9 dell' Analisi alla pag. 430 che comincia Allo stesso principio, deve dire tutto il contrario, poichè i figliuoli de' figliuoli succedono nei legati in quella parte che avrebbe il padre loro se vivesse, non per capi, ma per istirpe; come appunto anche nelle intestate successioni si osserva.

Le leggi venete accennate, ma non citate nell' Analisi, prescriventi la notificazione de' fedecommissi, sono le seguenti: leggi civili parte 1334 15 febbrajo; 1413 29 decembre, correzioni del Barbarigo 1487 21 decembre cap. 5; corr. Memo 1613 22 marzo; e leggi criminali 1535 19 marzo. Una tal notificazione, come providissima, fu prescritta anche dal famoso codice Fridericiano per la Prussia (Partie 2 livre 7 titre 8), ed era stata pute introdotta nella Francia dalle passate costituzioni come può raccogliersi dall' opera medesima del Domat. (Tom. I Par. II Lib. V Tit. III.)

Ottimamente si riflette nell' Analisi, che tre soli sono i modi di sciogliere un fondo dal vincolo di fidecommisso; cioè restituzioni di dote, surrogati, e permute: e giova appunto osservare che le detrazioni o per legittima, o per debiti del testator fidecommittente non fanno propriamente l'effetto di svincolar il fedecommesso; mentre a rigore i fondi che si apprendono per ambidue questi titoli non sono stati giammai soggetti al fidecommisso stesso, per la massima appunto che non dicitur fideicommissum, nisi de-

tractis debitis.

Intorno alla maniera di sciogliere i beni dal fidecommisso per via di restituzione di dote, va citata ancora la correzion Memo 1613 22 marzo, pag. 171.)

E' da avvertirsi poi, che le doti risultanti da carte confessionali non intaccano i fidecommissi. (Cor. Bembo 1617 30 aprile.) Questa legge riserva per altro di poter comprovare la realtà della dote per altra legittima giustificazione.

E' un semplice errore di stampa la data della legge citata alla pag. 434 al S. In T. F., dovendo sta-

re 1637, in luogo di 1657.

Non è fuor di proposito l'accennare la recente correzione del ser. M. C. 1780 17 dec. che dà permissione di poter vendere, od ipotecare tanta quantità di beni fidecommissi incolti, quanta fosse riconosciuta equivalente al danaro necessario alla riduzione dei 172 Suppl. all'An. delle Leggi Civ. dello Stat. Ven. rimanenti beni a pascolo; dovendo per altro esser ciò autorizzato dal magistrato de' beni inculti.

La permuta dei beni fidecommissi, che previe molte altre formalità si concede coi cinque sesti dei voti del Ser. M. C. con-parte di grazia, esige per la legge 1546 4 settembre l'evidente utilità del fidecommisso, la quale in pratica fu determinata al vantaggio di un terzo.

Fine dell' Analisi delle Leggi Civili delle Statuto Veneto.

The second of the second of

## INDICE GENERALE

#### DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE

LEGGI CIVILI DEL DOMAT.

Il numero romano indica il temo, e la cifra arabica la pagina. Dove non si trova numero romano s'intende richiamato il tomo citato nell'articolo precedente.

#### A

Aborti. Vedi Persone.

Accessorio. Accessori degli edifizi I, 204. Gli accessori della cosa venduta sono compresi nella vendita II, 32. Accessori delle cose mobili 33. Definizione degli accessori VIII., 148. Due specie di accessori. Come si distinguono gli accessori 148. Accessorio di una casa 149. La fabbrica e l'accessorio di un fondo, del pari che tutto quello che va unito alla sua estensione 150. Altro accessorio della medesima natura 150. Cosa sieno gli accessori di una casa di campagna 154. L'accessorio può essere di maggior valore della cosa principale 156.

Accrescimento. Uso del dritto di accrescimento VII, 339. Definizione di questo dritto 340. Accrescimento fra i cocredi legittimi 340. Nelle successioni restamentarie esso dipende dalla maniera, con cui gli eredi o i legatari sono congiunti insieme 140. Tre maniere, con cui gli eredi o i legatari possono essere con-giunti insieme 341. Fra i coeredi vi è sempre dritto di accrescimento 342. Questo dritto fra i coeredi si regola secondo le loro porzioni 344. I coeredi godono differentemente di questo diirto, secondo la maniera, con cui essi sono o non sono uniti sta lcro 344. Questo dritto ha luogo fra gli eredi non congiunti 345. Fra i legarari di una medesima cosa vi puo essere, o non esser dritto di accrescimento 346. Vi è questo dritto fra i legatari uniti per mezzo della cosa 346. Se la medesima cosa è stata lasciata a due legatari con due particole separate del testamento, ciascuno di essi ha dritto alla cosa intera; ma il loro concorso la divide 347. Fra molti legatari, a' quali è stata assegnata la loro porzione, non vi è dritto di accrescimento 350. Diversi esempi del dritto di accrescimento fra i legatari uniti fra loro 350. Ne' legati e nell'eredità il dritto di accrescimento è una conseguenza della congiunzione per mezzo della cosa 351.

Adulterio. Vedi Delitto di Carne.

Assirti. Definizione degli assirti, e di quali beni si sanno II, 148.

Tom, IX.

Quali altre cose si danno ad affirto 149. Distorenza tra l'assisto e la locazione 149. Essetto dell'incertezza degli accidenti 149. Casi formiti di due sotte, naturati, e pur il tattu degli uomini 150. Riconduzione 150. Diversi essetti della riconduzione 150. La riconduzione rianova le medesime condizioni 151.

Affrancasi . Vedi Persone .

Agenzi. Obblighi de' padroni pel fatto de' loto agenti III, 269. Limiti deil' autorità degli agenti e degli altri ajutanti 270. Dell'ajutante deil' agente 271. Minore o donna agenti 272. Delle donne e de' minori ch' esercitano questi commerci 271. Azione in solido contro i padroni pel fatto de' loro agenti 273. Azione in solido contro tutti i soci di un negozio 274. L'agente non è obbligato in suo nome 274. Come finisce l' autorità dell'agente 274.

Amicizia. Natura delle anticizie, e loro specie I, 37. Differenza fra l'amicizia e l'amore che comanda la legge 39. Il comandamento della seconda legge tende alle amicizie 40. Due caratteti dell'amicizia, che sia reciproca, e che sia libeta 40. Differenza fra l'amicizia e l'amor conjugale 41. Differenza fra l'amicizia e l'amor de' genitori e de' figli 42. Uso delle amicizie nella so-

cletà 41.

Appellazione. Cosa sia appellazione IX, 51. Quando l'appellazione sospende l'esecuzione della sentenza 52. Cosa può farsì in grado

di appellazione 52.

Arberri. Autorità degli arbitti di prorogate il tempo III, 225. Dilazione per l'informazione 125. Gli arbitti non possono cambiare la lor sentenza 125. Gli arbitti non possono giudicate gli uni
senza gli altri 226. Autorità degli arbitti stabilita nel compromesso 226. Gli arbitti possono decidere le sole controversie sulle quali si è compromesso, e che esistevano nel tempo del compromesso 226. L'arbitto deve fissare le somme, delle quali pronunzia la condanna 227. Può dat tempo pel pagamento 227.
Non può condonare la pena stiquiata nel compromesso 227. Chi
possa e chi non possa essere atbitto 220. Le donne non possono
essere arbitti 228. Niuno può essere atbitto in causa propria 218.
Se un figlio possa essete arbitto nelle cause nelle quali ha patte
suo padre 228.

Ascendenti. Chi sono gli ascendenti VII, 6. Chi sono gli avi e gli antentati 7. Ascendenti de'due sessi 7. Come succedono il padre e la madre 7. Gli ascendenti più pressimi escludono i più remoti 2. Specie di rappresentazione fra gli ascendenti 2. I frazelli e le sotelle carnali succedono insieme cogli ascendenti 7. Concorso degli ascendenti co' fratelli, e co'liggi dei fratelli dei defento 10. Gli ascendenti hanno il dritto di trasmissione 13.

Ascendenti de' bastatdi 14.

Anassinio. Vedi Omicidio.

Azione. Cosa sia azione IX, 30. Tre specie principali di azioni 31. Azioni personali, e da che esse nascono 31. Due specie di azioni personali 31. Azioni reali 32. Azione confessoria o ne-

III

gatoria 32. Azione ipotecaria 33. Azione possessoria 33. Come l'azione ipotecaria diviene mista 33. Altre azioni miste 34.

.

Bambini non nati. Vedi Persone. Banchieri. Vedi Lettere di Cambio.

Basiardi . Vedi Persone .

Beni materni. Vedi Cose. Beni paterni. Vedi Cose.

Leni parafernali. Definizione de' beni parafernali III, 51. La moglie può disporre de' beni parafernali 51. Come la moglie possa godere de' beni parafernali 51. Se i beni parafernali sieno mobili 52. Cura del marito per i beni parafernali consegnatigli 52. Come questi beni si distinguano da' dotali 52. Ciò che la moglie può avere, senza titolo apparente, appartiene al marito 53.

Bestemmia. Vedi Eresia.

C

Cambio. Vedi Lestere di Cambio.

Caparre. Le caparre hanno il loro effetto, come per esse è convenuto II, 46. Effetti delle caparre, quando niente sia espresso 47. Quando amendue le parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsi 47. Se il contratto ha avuta la sua esecuzione, le caparre son perdute pel compratore 47.

Cauzione. Definizione della cauzione V, 19. In qualunque obbligo si può dar cauzione 19. Cauzione di un obbligo naturale (19. Cauzione di un debito suturo 20. Il fidejussore non può essere obbligato più del principale debitore 21. Ma può essere obbligato meno 21. Cauzione senza saputa del debitore 22. Ne' delitti non ha luogo ne cauzione, ne garantia 22. Obbligazioni fondate sull'onestà, nelle quali non devesi ricevere cauzione 23. Il sidejussore non esce d'obbligo per la restituzione in integrum del principale obbligato 24. Il minore se non è liberato dall'obbligo, esenta il suo fidejussore 25. Il consiglio e la raccomandazione non hanno forza di cauzione 26. Qualità di una cauzione giudiziale 26. Eredi de' fidejussori 27. Ancorche un fidejussore sia insolvibile, non se ne può dimandare un altro 27. Le cauzioni degli offiziali soggetti al tendimento de' conti non sono risponsabili delle pene pecuniarie 27. I fidejussori non idonei al pagamento possono essere ticusati 28. Se possa dimandarsi una nuova cauzione, dopo che la prima è divenuta insolvibile 28. Il rilascio fatto al principal debitore giova anche al fidejussore 29. Dopo il rilascio l'obbligo del fidejussore non risorge, ancorchè posteriormente il debitore acconsenta di pagare 30. Non si può agire contro il fidejussore se non dopo la discussione del debitore 30. Eccezione riguardo alle canzioni giudiziarie 31. Altra eccezione, se il debitore sia assente, o se non abbia beni libeci 32. La discussione non si estende a' beni alienati dal debitore 32. Il fidejussore non può obbligare il creditore a far dilisonze contro il debisore 33. Come molsi fidejussori sono cibligati 34. Se si annulli l'obbligo di uno de' fidejussori, gli altri restano tisponsabili 54. Quali sono l'eccezioni del debitore, comani coi fiacjussore 35. L'abbligo del fidejussore segue la principale obbligazione 16. Il debitore dese indennizzare il fidejussore 37. Indennità per le conseguenze della malloveria 32. Caso in cui il fidejussore può agire contro il debitore prima del rerinine 19. Se il fidejussore paghi prima del termue 39. Può pagare senza domanda, dopo il resmine 40. S'egli paga tonavvedutamente ciò che non era dovuto 40. Se il filejussore paga, janorando le eccezioni del debitore 40. Se il debitore paga, quantunque avesse qualche eccezione a nome suo 41. Se il filejussore manca o di difendersi o un appellare dalla condenna 41 . Se il fidejassore pon avvisa il debitore di avez pagato per lui 43. Cauxinne di un comodato, o di un deposito 43, Se il creditore condona il debiso al fidejusso e 43. Come una de fidejusso i, pagando il debito, possa agire contto gli alti qu. I filejussori di un medesimo obbligo sono risponsabili l'uno per l'altio 46. Per un obbligo illeciro non si può dat cauzione 47. L'eccezione personale del debitore non discarica il fidejussore 47. Dolo del creditore riguardo al fidejassore 49. Circostanze che possono rendere nullo o valido l'obbligo del fidejassore 49. Il fidejussote è discaricato se l'obblien si estingue 50. O se è rinnovato st. Il fidejussore di un affitto non lo è per la niconduzione sr. Se il debitore succeda al creditore, o il creditore al debitore en Se il creditore o il debitore succeda al fidejussore o se il fidejussore succeda all'uno o all'alera ca. La domanda contro uno de' fidejusso.i del medesimo obbligo non discarica gli altri 53. Fidejussore della tradizione di una cesa che perisee 53 .

Cestione. La cessione di un credito dù al cessionario l'azione contio tutre le persone comprese nel debito II, 34. Definizione della cessione de'beni V, 372. La cessione de'beni mon assolve in
tutto il debitore 372, La cessione comprende anche i vittti acquistati dal debitore 372. De'beni acquistati dal debitore del
la cessione 372. Giutamento del debitore case cede i beni 373.
La cessione non ispoglia subito il debitore 173. La cessione non
si ammette se non depo confessato il debito 374. La cessione
non discarica i fidejussori 374. La cessione fatta ad alcuni cre-

direti, ha lucgo riguardo a muti 374.

Clausaie risolucive e penali . Vedi Convenzioni .

Clausula cedicitiare. Definizione ed uso della clausola codicilla-

10 VII, 165.

conzione. Definizione della coazione III, 316. Effetto della coazione 317. Divetse maniere di sforzate 317. Se un magistrate abusi della sua autorità per incuter timore, e per estorquere un consenso 312. Violenza su di altre persone, divetse da quella che si vuol costringere 319. Ciò che è stato fatto forzosamente e nullo, anche riguardo a quelli che non hanno usata la for-

Codicilo. Definizione del codicillo VIII, 37. Per poter fare un codicilio bisogna avere la facoltà di fare il testamento 87. Il codicilio puo farsi col testamento, o senza testamento 23. Si possono fare molti codicilli, che tutti abbiano il loro effetto 3%. Quando nel testamento vi è un codicillo, esso forma parte del testamento medesimo 29. L'erede ab intestato e obbligato ad. eseguire i codicilli 90. Disferenza fra due specie di codicilli 90. Il codicillo ha la sua forza, ancorchè non sia stato confermato col testamento 91. Nel codicillo non si può importe una condizione, da cui dipenda l'instituzione dell'erede 91. Nel codicilio si ricercano cinque testimonj 22. Regole de' testamenti, che convengono ai codicilli 92. Il codicillo è nullo, per difetto di formalità 9;. Oppure s'è stato rivocato da un codicillo posteriore 94. O dal testamento 94. La nascita di un figlio annulla il testamento, ed il codicillo 94. Altre cause che aunullano i codicilli 99.

Coereti. I coeredi debbono reciprocamente comunicarsi tutti i beni e tutte le notizie dell'eredità VI, 235. Cura che i coeredi debbono avere de'beni comuni 235. Debbono mettere in comune i frutti, di cui han goduto 236. Ed anche ciò che l'industria ha potuto aggiugnervi, dedotte le spese 237. Debbono rimborsarsi degl' interessi de' danati, di cui son creditori 237. Debbono mettere in collizzione le cese che vi sono soggette 238. Un erede non puo far cambiamenti senza il consenso degii altri 232.

Obbligo di dividere 239.

Collaterali, Definizione de collaterali VII, 50. Tre sorte di froteldi s carnali, consanguinei, uterini 50. Zii e zie, figli e figlie de' fratelli si. Diverse sorte di zii e zie, di figli e di figlie di fatelli 51, Piozii e prozie 51. Pronipoti ex fistre dell'une o dell'altro sesso 52. Cugini 52. Primo ordine de'collaterali 53. Eccond'ordine di collaterali 53. Terz'ordine di collaterali 53. I fratelli sono le prime persone nell'ordine de' collaterali 55. 1 fiatelli camali esclusiono gli altii 56. I figli de' fiatelli carnali concorrono co' loro zii 56. I figli de' fiatelli carnali escludeno i fratelli consanguinci e gli uterini 36. I fratelii consanguinei ed i fiatelli uterini concorrono insieme 57. I sigli de' rea-telli consarguinei o uterini rappresentano il loro padie 59. Il dritto di rappresentazione ha luego ne' soli fig'i de' fratelli co. Il figlio del fratello è prefetito al zio, ancorchè amendue sieno nel medesimo grado 60. Tutti gli altri collaterali vengono 30condo la loro prossimità 64.

Collazione de' beni . Definizione della collazione de' beni VII, 72. I beni che debbono restituirsi, non cadono sotto questa denominazione 72. Tutti i figli sono indistintamente obbligati alla collazione de' beni 73. Collazione ordinata dal a legge, oppure dal-

la volontà del testatore o del donante 73. Come si regolano queste due specie di collazione 74. Collazione delle rendite 74. Chi è obbligato alla collazione, ha dritto di ripetere le spese fatte per conservare i beni soggetti alla collazione 75. Bisogna o rimettere in comune i beni, oppute ricevere tanto di meno 75. Chi rimette i beni in comune numera anche la sua persona nella divisione da farsi 75. La collazione ha luogo soltanto fra i figli 76. Chi rinunzia all' eredità non è soggetto alla collazione, quando non fosse per il compimento della legittima degli altri figli 77. In favore di chi debba farsi la collazione 77. Due specie di beni de'figii 79. I beni, che ron provengono dagli ascendenti, non sono soggetti alla coliazione 79. I peculi propri dei figli non entrano in collazione 79. Ne que' beni, di cui il padre aveva ordinata al figlio la restituzione do. Nè le spese fatte per l'educazione 20, l'e i beni donati per antiparte 31. La dote ed i beni donati in contemplazione di matrimonio entrano in collazione 81. Se la dote debba mettersi in collazione, quande il marito non può restituirla 82. Tutti i beni donati in qualunque altra maniera entrano in collazione 84. Come pure tutto quello che può essere imputato in legittima 85. La collazione ha luogo tanto nelle successioni testamentarie, quanto nelle legittime 85. La figlia deve mettere in collazione nell'eredità paterna, la dote assegnatale dall'avolo paterno 86. I beni periti senza colpa del donatario, non entrano in collazione 88. Entrano in collazione le cose, che si consumano coll'uso 89.

Commissione. Vedi Procura.

Comodante. Il comodante non può ripetere la cosa imprestata se non dopo finito l'uso II, 203. Come si possa ritirar la cosa data a precario 203. De' difetti della cosa comodata 204. Spese

fatte per la cosa comodata 204.

Comodataria. Obblighi del comodatario II, 196. A qual cura è tenuto il comodatario 197. Cura del comodatario per l'interesse del comodante 192. Cura del comodatario per l'interesse comune 198. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione 199. Casi fortuiti 199. Cura che si deve avere della cosa comodata più che se fosse propria 200. Il comodatario può rendersi garante de' casi fortuiti 200. Della cosa comodata ed apprezzata 200. Casi fortuiti aceaduti a colui che fa uso della cosa comodata, contro l'intenzione del padrone 201. Pena dell'abuso 201. Se la cosa è deteriorata, o per l'uso che se n'è fatto, o per colpa del comodatario 202. La cosa comodata non si ritiene per compensazione d'un debito 202. Spesa per far uso della cosa 202.

comodato. Definizione del comodato II, 191. Definizione del precario 192. Il comodato obbliga solo alla consegna della cosa 192. Il comodante resta proprietario 192. Mobili e stabili possono comodarsi 193. Delle cose che si consumano coll'uso 193. Comodato di una cosa altrui 193. Maniera e durata dell'uso deve essere stabilita dal comodante 193. Comodato presunto per l'uso della cosa 193. Dutata del comodato proporzionata al bisogno per cui la cosa si è comodata 194. Restituzione della cosa nel tempo e nel luogo convenuto 194. Comodato, o per l'uso del comodante, o del comodatario o d'amendue 194. Il precario finisce colla morte di chi ha dato in prestito 195. Chi può date, e chi può pigliare in prestito 195. Gli obblighi del comoda-

ro passano agli eredi 195.

Compensazione della compensazione V, 345. La compensazione toglie il giro di due pagamenti 345. Si fa fino alla concorrente quantità del debito minore 346. Si fa per diritto 346. Calcolo di annata per annata, per far le compensazioni a suo tempo 347. Il giudice può ex efficio ordinare la compensazione 347. La compensazione si fa nomine propria, 348. Per compensare, bisogna che i debiti sieno liquidi 149. E che non vi sia eccezione che annulli il debito 349. I debiti non maturati non si compensano 350. Non si dà compensazione contro le pubbliche imposte 350. Il mutuo ed il deposito non si compensazione ne' delitti se abbia luogo o no 357. Se si compensino due debiti eguali di somma, ma disuguali per altri tiguatdi 352. Non si puo compensare se non cio che può

darsi in pagamento 352. Comprasore. Obblighi del compratore verso il venditore II, 23. Obbligo del compiatore, il pagamento del prezze, 24. Tempo e luogo del pagamento 24. Il venditore può ritenere la cosa per mancanza di pagamento 24. Ritardo cagionato da un caso fortuito 25. L'interesse del denato fa le veci della rifazion di tut. ti i danni cagionati dal titardo nel pagate ii prezzo 25. Tre casi, in cui il compratore dee l'interesse dei prezze 25. Se il venditore rivira la sua mercanzia per difetto del pagamento 26. Risoluzione della vendita per mancanza del pagamento 26. Non dipende dal comptatore di eluder la vendita con non pagare il prezzo 26. Altro obbligo del compratore, per la spesa che gli spetta di fare, o pel danno al quale è tenuto 27. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sia in pericolo di evizione 27. Altro impegno del compratore 27. Del rilascio di qualche parte del prezzo, a condizione di pagarsi il rimanente

in un dato tempo 27.

Compremessi. Definizione del compromesso III, 218. Formalità nel compromesso 318. Fa d'uopo nel compromesso aver cuta di eleggere il terzo arbitto 218. Si può appellare da una sentenza data da un arbitto 219. Il compromesso obbliga solo alla pena 219. Non vi è pena senza stipulazione 219. Se si possa stipulare una pena maggiore della somma in quistione 220. Se si possa uno sottratte dalla pena stabilità nel compromesso, sotto pretesto che la sentenza è contraria a colui, che ne chiede l'escuzione 220. Se abbia luogo la pena quando l'arbitto non ha deciso sopra tutti i capi 220. Se abbia luogo, quando l'arbitto ordina qualche cosa contro i buoni costumi 221. Se sia luogo alla pena convenzionale nel caso in cui l'arbitto non abbia decia

so su di alcune domande, di cui non era state istrutto 222. Sa il dritto di giudicare in qualità di arbitto sia personale 221. Compromesso generale o patticolate 222. Il compromesso finisce quando è i aro il termine 222. Il compromesso finisce colla morte 2. Non si paò compromettere su di accuse di delitti 22°. Ne su d'una causa in eni si tratta dello stato di una persona o de' uno ocore 227. La sentenza deve pronunciarsi pel tempo etale de nel compromesso 225.

Comquiré. El zione de' sindaci, de' direttori e di altri amministratori de' cor i e delle communià, e delle loro autorità IV, 107. Obblighi colle comunità che destinano sindaci o altri deputati 111. Casa sia delitro commesso da una comunita IX.

145. Pene che in que el casi s'impongono 145.

Concussioni. Losa sa concussione IX, 91. Sue differenti specie 92. sue pene 93. Cio che è stato ritto per via di concussione, nen ha alcon i gore 93. Concussioni, di cui un giudice è risponabile 94. Lo colui che da causa alla concussione 94. Contro gli credi de concussionari si procede civilmente 95.

Condizioni. Vedi Convenzioni.

Conductore, Obblight del conduspre II, 132. Qual uso deve fatsi della cosa presa in affitto 112. Di colui che ne fa mal uso 133. A quale custodia è obbligato i conduttore 131. Il conduttore è renuto del fatto delle persone di cui deve er ere risponsabile 133. Bel danno cagionato da un nemico del conduttore 174. Del conduttore che lascia la casa locata per qualche timore 135. Se l'inquilino abbandona l'abitazione, o l'affittuale il fondo 136. Se l'inquissio si allontana 136. Finito l'affirro il conduttore tea atituisce la casa e paga il prezzo 176. Mobili dell'inquilino iporeceti per l'affitto 137. Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare en i sesso nella casa 127. L'inquilino può essete espulso marcando di pagate 139. L'inquilino può essere espulso abusandosi 119. Interessi del prezzo dell'affitto 140. Se qualche forza superiore impedisca si conduttore di godere della cosa affirentagli, ron deve pagate il prezzo dell'affitto 140. Qual sia l'effecto della clausoia che il conduttore non sara garante della forza superiore 140. Se, essendosi convenuo che il locatore non potta riente domandare al conduttore, possa il conduttore domandare qualche indeanità al locatore 141. Se il conduttore che ha ragato anticipatamente il prezzo dell'affitto, abbia diritto di ripeterlo, in caso che sopraggianga qualche accidente che gli impedisca di godere 141. L'inquilino puo ripigliarsi le porte, ed altre cose ch'egli ha fatto fare 141. Il conduttore deve servirsi del fondo da bunn padre di famiglia 152. Ipoteca de frusti per il prezzo dell'afficto 253. Il colono in una porzione de' frutti soggiace s' casi fortuiti 157. Effetto del caso fortuito per l'affino d'un sol anno 154. Perdita leggiera cagionata dalla natura del fondo, o dai frutti, o per altra causa 195. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti 15%. Compensazione delle buone e carrive annate 156, Perdite delle

semenze e delle colture sul padere 157. Il conduttore non può abbandonare il fondo 157. Conduttori risponsabili della loro ignoranza, 164. Diferti della materia che l'artefice dee somministrare 265. A qual cura son tenati gli artefici e gli operaj 165. Del vizio della cosa 166. Cura de verturali 166. Opera a piacere del padrone, o a giudizio d' una persona 167. Opera fatta per ordine del padrone 167. Se l'opera perisca prima che s'a riconosciuta dal padrone 167. Se l'edifizio perisca nel tempo che si fabbiica 168. Se l'artefice dovendo tutto somministrare, il tutto perisca 169. Accessori dell'obbligo del conduttore 169. Obbligo di chi dà a fare un lavoro, 170. Deve il prezzo e gl' interessi, se sia in mora 1"o. Quando non si debba anticipare il pagamento in caso di pericolo 170. Se la cosa perisca per proprio difetto o per il fatto del locatore 171. Se l'opera non sia fatta in tempo 171. Del mercenario che ha mancato di travagliare 172. Se il padrone sia in mora di ricevere 172. Se il conduttore faccia qualche spesa 172.

Confessione, La confessione della parte serve di preva V, 194. Confessione etrogea di fatto 194. Confessione etronea di dirit-

to 194.

Consuesudini . In che differiscono dal dritto scritto I , 109. Contratti. Sincerità e buona fede ne' contratti volontari e scambievoli 33. Fedelta a cio ch' esigono i contratti involontari 34. Ogni frode e illecita in ogni sorte di contratti 34. Impegni a'quali può astringerci la giustizia 34. Libertà di ogni sorta di convenzioni 35. Tutti i contratti che offendono le leggi e i buoni costumi sono illeciti 35.

Cenventicole. Delle conventicole, o sia delle adunanze a cattivo fine IX, 86. Quando nelle conventicole si commette qualche

violenza 86. Vie di fatto 87. Carcere privato 87.

Canvenzioni. Significazione della parola convenzione I, 214. Definizione della convenzione 214. Materia delle convenzioni 214. Quattro sorti di convenzioni, per quattro combinazioni dell'uso delle persone e delle cose 214. Niuna convenzione obbliga senza cagione 215. Le donazioni hanno la lor cagione 216. Alcune convenzioni hanno un nome proprio, altre non l'hanno, ma tutte obbligano a ciò che si è convenuto 216. Il consenso fa la convenzione 217. Convenzioni che obbligano per la cesa 217. Convenzioni o senza scritto, o per iscritto 218. Convenzioni, scritte o per man di notijo, o con sottoscrizione privata 218. Prove delle convenzioni senza scritto 218. Le convenzioni per man di notajo contengono la lor prova 218. Verificazione della sottoscrizione contesa, detta del carattere 218. Come si fa l'adempimento delle convenzioni per mano di notajo 219. Convenzioni fra assenti 219. Chi può far convenzioni, e quali 220. Le convenzioni debbon esser fatte con cognizione e con libertà 221. Niuno può convenire per gli altri, ne in lor pregiudizio 227. Prima eccezione di colui che ha commissione da un altro 222. Seconda eccezione di coloro che han dritto di trattar per gli altri 222. Di colui che tratta per un altro e promette per lui 222, Le convenzioni fan le veci di leggi 223. Le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo 223. Regole dell'interpretazione delle convenzioni 224 segg. Impegni che seguono naturalmente dalle convenzioni, benche non vi siano espressi 231 segg. Diverse sotti di patti, che si possono aggiungere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni 243 segg. Gonvenzioni che sono nulle nella lor origine 257 segg. Risoluzioni delle convenzioni che non erano nulle 265 segg. Vizi delle convenzioni III, 296. Due sorti di convenzioni illecite 327. Qual sia la convenzione contraria alle leggi 328. Convenzioni punibili 329. Effetto delle convenzioni illecite 329. Quando sia o non sia luogo a ripetere una cosa data logiustamente 329.

Gosa. Cose comuni a tutti I, 202. Cose pubbliche 203. Cose delle città ed altri luoghi 205. Distinzioni degl' immobili e de' mobili 203. Immobili 204. Atbori ed edificj 204. I frutti pendenti fanno parte del fondo 204. Accessorj degli edifizj 204. Mobili vivi o semeventi, e mobili morti 205. Animali selvaggi, animali domestici 205. Mobili che si consumano con l' uso 205. Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non vi entrano 206. Cose sacre e dedicate al culto divino 207. Cose corporali, ed incorporali 207. Fondi allodiali, o immuni, e fondi soggetti a cessi o ad altre prestazioni 202. Miniere 208. Monete 208. Tesori 209. Altra distinzione di diverse sorti di beni 209. Acquisti 209. Propri, o sian beni antichi 209. Beni pa-

terni 209. Beni materni 210.

Cosa comune a più persone. Donatari o legatari d'una medesima cosa IV, 132. Coeredi 132. Etedi di un socio 132. Comptatori di porzioni indivise 132. Obblighi per la cosa comune 133, Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune 134. Cura della cosa comune 134. Debboasi mettere in massa comune i frutti 135. Rimborso de' crediti e degli interessi 135. Deteriorazione della cosa comune 136. L'uno non può senza l'altro innovare nella cosa comune 116. Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri 137. Se il cambiamento sia stato tollerato 137. Cambiamento senza saputa di uno degli interessati 137. Cambiamento tollerato, quantunque dannoso 137. Obbligo di dividere la cosa comune 137. Se la cosa comune non possa dividersi 138. Peso sopra uno de' fondi che si dividono 138. Lesione nella divisione 139. Garanzia tra quelli che ricevono le porzioni 139. Titolo de' beni divisi 140. Delle cose che non è permesso di mettere in divisione 140. Cose malamente acquistate 141.

Creditore. Definizione del creditore II, 234.
Credito in solido. In che consista il credito in solido V, 12. Come
si acquista 1. Come

si acquista 12. Se uno di questi creditori faccia una domanda senza gli altri 13. Se innovi o deleghi 13. La domanda di uno vale per gli altri 13. Uno di questi creditori non può pregiudicate agli altri 14.

Curatori. Curatore de' pazzi IV, 83. Pupillo pazzo 83. La pazzia deve essere provata 83. Il figlio cutatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi 83. Figlio di famiglia pazzo 84. Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazza 84. Pazzia con lucidi intervalli 84. Infermità che ricercano un curatore 35. Curatori de' prodighi, a' quali è interdetta l' amministrazione 85. Il prodigo deve essere provato tale 86. Il figlio non può essere curatore del padre prodigo 86. Durata dell' officio del euratore di un prodigo 86. Curatore pei beni d'un assente 87. Curatore all'infante non ancor nato 8%. Curatore ad una successione 87. Curatore per i beni derelitti 82. Il creditore può esser curatore de' beni del debitore 88. Autorità de' curator? 89. Giuramento ed amministrazione de' curatori 89. Differenza tra i tutori ed i curatori 29. Obblighi de' curatori 90. Azione de' curatori della persona 91. Azione de' curatori de' beni 91. Azione del curatore de' beni dell' assente 92. Azione del curatore di cui è terminato l'officio 92. Effetto dell'azione del curatore 92. Ifoteca de' curatori 92.

Danni. Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi cagionato IV, 172. Emenda 172. Altro danno diverso da quello del pascolo 172. Il bestiame trovato a far danno non deve offendersi 173. Del padrone, che non può trattenere il suo cavallo o altra bestia 173. Bovi che cozzano 174. De' cavalli che mordono, o s'inalberano 174. Cani mordaci 175. Bestie feroci 175. Bestia che fa danno perchè è stata aizzata da un nomo 176. O perchè è stata incitata da un'altra bestia 176. Bestia che uccide un'altra bestia altrui 176. Intimazione di demolire o di puntellare 178. Permissione del giudice di provvedere al pericolo 178. Danni ed interessi contra il proprietario negligente 179. Se l'edifizio cada prima della denunzia 180. Degli ornamenti superflui nell' edifizio abbattuto dalla caduta di un altro 181. Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia 181. Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni 182. Nuova opera vietata 182. Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa 184. Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino 185: Non si può cambiare l'antico corso delle acque 185. Proibizioni d'innovare 186. Innovazioni in un luogo pubblico 186. Danni cagionati per colpe senza dolo 188. Difetto di consegna 188. Danno eagionato da un fatto innocente 189. Precauzione ne'lavori e fatiche che possono produtre qualche danno 190. Ignoranza di ciò che devesi sapere 190. Incendj 191. Danno cagionato per evitare un pericolo 192. Danno che si può impedite 193. Danno avvenuto per un caso fortuito, preceduto da qualche fatto che ne dà occasione 193. Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa 195. Chi abita nella casa è tenuto a questo danno 266. Il divieto di gittare robe riguarda la sicurezza di ogni sorre di luoghi 266. Multa pecuniaria 267. Se alcuno sia ucciso o ferito 267. Se molti abitano nel medesimo luogo 267. Se

un solo tenga la casa ed afficti camere act. Di chi riceve nelle loto case scolari o altre persone 262. Se siasi gittato col disegno di nuocere 268. Preibizioni di tener core pendenti che possono cadere e nuocere 269. Se una cesa tenuta appera cada e faceis

qualche male 269. Tegole cadute da un tetto 270.

Danni ed interessi. Definizione de' danni ed interessi V, 99. Due sorte di questioni in materio di danni ed interessi. La prima se sieno dovuti 99. Seconda questione: in che consistano i danni ed interessi. Esemplo di questa questione 100. Altro esemplo di questa questione tet. Terra questione per la stima de conni ed interessi 102. Due sorte di danni che bisogna distinguele 101. Danni ed interessi, per il danno emergente, o per il fucto cessante 104. Differenze ne' danni ed interessi, secondo la buora o mala fede del debitore 104. Del riguardo che deve premi alla qualità del fatto che ha cagionata il donno ta?. Prisono estet dovuti i danni ed interessi, senza che alcona colpa vi abbia dato luogo 109. Conseguenze che pajono loutane, e che passono entrare ne' danni ce interessi tto. Danni ed interessi per perdite sucure 1711. Pridenza del giadice nella stimo de' dauni cd interessi 112. Danni ed interessi contro i temerari litigani 114. Stipulazione di una somma per muti i danni ed intere i ris. Tutti i danni ed interessi si valutano in denaro rac. Ferdie di eui, chi le cagiona, non deve essere sisponsabile 126. Chiervazione generale sulle questioni de' danni ed interessi 117.

Debitore. Definizione de debitore 11, 234. Delazione delle armi, Veli Conventicale,

Delegazione. Defin zione della delegazione V, 362. La delegazione esige il consenso di tutte le parti 163. Differenza fra la curpre e la delegazione 302. Altra differenza 363. Es cessione di un credito, e l'obbligo di una terza persona per il dibirore non è una delegazione 363. Delegazione al creditore, e ad altra persona per suo ordine 304. Delegazione, spreie d'innovazione 264. Il delegato non può far risorgere il primo obbligo 164. Il deles gate con puo far uso delle sue antiche ragioni centro il dele-

gante 164.

Delitto di carne, Varie specie di questo delitto IX, 124. Fornicazione 124. Circostanze che aggravano in fornieszione 1841. Donne pubbliche e lenoni 125, Pene contro l'adultera 126. Pene contin l'adu'te o 127. Adulterio con una mercerice 127. Chi abbia atitto di proporre l'accusa di adulterio 127. Se gli eredi del marito dell' adultera, possano proporre questa accusa 12%. Se l'adalterio rimanga compensato dall'infedeltà reciprora di amendue i conjugi 129, Riconcilitzione del marino coll'adultera 129. Il marito di una veriova non puo accusare la sea moglie dell'adulterio, commesso in tempo del primo marino 130. Della donna ch'o stata violentata 130. Differenti specie di ratto, e delle sue pene 131. Ratto di una monnea 132. Cognizioni catuali violente 134. Incesto 132. Delitti contro natura 133. Pollog-Bus 233.

Depositario. Fondamento della cura del depositatio II, 273. Cura del depositario 273. Colpa prossinia al dolo 273. Depositatio negligente ne'sutoi propti affati 274. Se la cosa si perda, senza colpa del depositatio 274. Convenzione per la qualità della cura del depositatio 275. Depositatio ultroneo 275. Del depositario che ha vendatto il deposito e l'ha ricompretto 275. Se il depositatio sia motoso a resittuire 276. Deposito che puo essere restituito in uno di molti luoghi 276. Ereti del depositatio 277. Se l'erede del depositatio venda la cosa depositata 277. Il deposito non se compensa 278. Il depositatio non deve esigere ceta alcuna per la restituzione del deposita 278. Il muitto fatto dal depositatio al padrone della cosa depositata non lo libera dall' obbligo della pronta restituzione del deposito 279. Se il padrone del deposito abbia azione contro un telzo, cui sia stata data in prestito la cosa depositata 2 9.

Depaire. Definizione del deposito II, 263. Il deposito deve essere gratuito 263. Deposito deg i stabili 2.13. Si può depositate la cosa di un altro, ed un ladro scesso puo depositare la cosa furtiva 263. Restituzione della cosa al padrone 263. Corae il deposito puo essere restituito ad un altro che non sia il padrone 264. Il padrene del deposito può upiglia oc'o la qualunque tempo 265. Del luogo in cui deve esser resattito il deposito 265. Dei frutti della cosa depositata 266. Dulla liberta data al depositatio di usare della cosa depositata 266. Se la cosa depositata appartenga a molti 266. Se dopo avere uno degi eredi ricevuto la sua porzione del deposito, il depositario divenga impotente a restituire il timanente 269. Se tra molti proprietari siasi convenuto, che un soio possa rititate l'intero deposito 263. Molti depositati d'una medesima cosa 268. Se il depositatio usi della cosa depositata 269. Deposito per comodo del depositatio 269. Deposito d'uno scrigno con molte robe 270. Spese della custodia 270. Rese per la cosa depositata 271. Spese del trasporto 271. Discarico del depositario 271. Cosa s'intenda per deposito necessario 283. Definizione del deposito necessario 283. Questo deposito è convenzionale 281. Obblighi del depositario nel deposito necessario 284. Regole degli altri depositi, che sono applicabili a ques-

Diredazione. I figli non possono esset diredati senza cause legittime VIII, 8. Ne gli ascendenti, tanto mascolini, quanto femminini 8. La preterizione de' figli produce lo stesso effetto della diredazione senza causa 8. Lo stesso accade della preterizione degli ascendenti 9. I genitori non possono diredare i loro figli, ancorche lascino loro la legittima con un'altra disposizione 9. I testamenti inofficiosi sono annullati in ciò che riguarda la restituzione inofficiosa dell'erede 15. Come la querela del testamento inofficioso passi all'erede del diredato 15. Preterizione mento inofficioso passi all'erede del diredato 15. Preterizione involontaria 17. Se un restatore che ha molti figli, dice di volerne diredar uno, ma non lo nomina, la diredazione è nulla 18. Provvisione per il figlio diredato, pendente l'appellazione della

sentenza emanata a suo favore 19. La porzione del figlio, di cui si dichiara giusta la diredazione, cresce in benefizio dell'altro, che ha fatta annullare la diredazione propria 19. Si dee supplire la legittima a' figli, a cui il padre non l'ha lasciata inte-1a 20. La diredazione non si sostiene, ancorche la causa dell'erede instituito sia favorevole 21. Gli eredi trasversali possono querelersi dell'inofficiosità del testamento, nel solo caso, che sia stato instituito un estranco 21. Chi ha approvato il testamento, non può intentare la querela dell'inofficiosità 22. Se il figlio di famiglia possa impugnare un testamento, di cui il proprio padre ha ricevuto un legato 22. Se l'avvocato del legatario possa intentare la querela dell'inofficiosita 22. La querela dell' inofficiosità passa all'erede del diredato, se questi l'aveva intentata prima di morire 23. Ma se dopo essere stata intentata fosse stata abbandonata, non passa all'erede 23. Un testamento può esser dichiarato inofficioso, senza pregiudicare alle donazioni inter vivas 23. Quando un testamento è dichiarato inofficioso, l'erede che vi era stato instituito conserva tutti i suoi diritti contro l'eredità 23. Quando s'impugna la validità di un testamento come inofficioso, i legatari han dritto di prender parte nella lite 24. Qual prova debba fare l'attore, che intenta la querela del testamento inofficioso 24. I figli non possono dicedarsi senza una giusta causa 25. Due specie di cause di diredazione 26. Diverse cause di diredazione de'figli 26. Diverse cause di diredazione de' genitori 28. Le cause di diredazione debbono essere provate 29. L'ingratitudine de la figlia verso i genitori che l'hanno dotata, non priva il di lei marito del dritto di conseguire la dote assegnatale 30. La querela dell'inossiciosità cessa per l'approvazione del testamento 31. Se il diredato, essendo legatario riceve il legato, approva il testamento 32. Quello che fa un tutore in nome del suo pupillo non pregiudica ad esso tutore, come non pregindica al pupillo quello che fa il tutore in nome proprio 72. L'approvazione del testamento esclude la querela dell'inofficiosità 34. Questa querela rimane presscritta dal quinquennio, se non è concorsa una giusta causa di xitardo 34. Quando l'istanza della querela è perenta, non dee piu riceversi 36. La querela dell'inofficiosità non esclude l'eccezione della falsità, ne questa quella 36. L'eccezione della nullità, e quella della inofficiosità del testamento si possono allegare separatamente 37. Se il testatore ha lasciato meno della legittima, se ne deve date il supplimento 32. Quando il testamento è dichiarato inofficioso, tutti i figli succedono ab intestato 39. Caso, în cui la quere!a d'inofficiosità accresce la porzione di un figlio instituito 39. Le donazioni, e le doti inofficiose sono diminuite dalla legittima 40. I legati di un testamento inofficioso sussistono 41.

Dispense. Loro fondamento e natura 1, 85.

Bivisione. Definizione della divisione VI, 289. La divisione è simile ad una permura 290. O ad una vendita 290. Si dividono tut-

ti i beni dell'eredità 291. E tutt'i pesi 291. Garentia per l'evizioni e per i pesi 192. Eguaglianza della condizione de soci 292. Se l'eguaglianza non può esser perfetta, come vi si supplisce 201. Cio che il defunto deve dare all'erede entra ne' pesi 297. Vendita all'incanto de'beni che non possono essere divisi 2914 La vendita all'incanto si può face pubblicamente 294. Se uno degli eredi si rende aggiudicatario, gli a'tri non possono avervi parte, anche offerendo la loro porzione del prezzo 294. Dove si debbono mettere i titoli della successione 295. Chi sia l'attore nel giudizio di divisione 296. Nuova divisione per un etede sopraggiunto 296. Lesione nella divisione 297. Tre maniere di fare la divisione 197. Tre sorre di beni che un defonto poteva avete 299. Come i beni soggetti a legati, o a sostituzioni possono entrare in una divisione 299. Un'antiparte non entra nella divisione too. I beni che si debbono restituire, non si dividono joo. Ne le cose, di cui si può fare cattivo uso jor. Le rendite, di cui ciascun erede ha goduto, si mettono in comune nella divisione 301. Sulle tendire si deducono le spese fatte per godere 301. Quantunque non vi sieno frutti, contutteciò l'erede ricupera le spese fatte per godere 302. Gli eredi ricuperano le spese necessarie ed utifi, quantunque l'evento le renda inutili 302. Tre sorte di epese 303. Spese necessarie 303. Spese utili 304. Spese volurtuose 304. Spese voluttuose, le quali sono utili 3e5. Danni ed interessi contro l'erede che riterda la divisione 305. Un fondo, su di cui un crede ha acquistato la prescrizione, entra nella di-visione 306. I casi fottuiti avvenuti dopo la divisione vanno a conto di chi li patisce jur. L'erede è tenuto ad una perdita accadata per un suo fatto colposo 312. L'erede che usurpa, soggiace solo alle perdite che ne possono seguire 313. Se le divisioni non ridotte in iscritto sieno valide 313. Le divisioni fatte tra maggiari non debbono essere rivocate 314.

Dolo. Definizione del dolo III, 324. Il dolo si giudica dalla qualità del fatto e dalle circostanze 324. Il dolo non si presume 325. Differenza tra il delo personale, e quello che chiamasi dolus re

ipsa 325 .

Denante . Primo obbligo del donante : non poter rivacare III , 95. Secondo obbligo: la consegna 95. La ritenzione dell'usufrutto serve di rradizione 95. Il donante deve consegnare la cosa donata 95. La tradizione deve precedere la donazione 96. Se la perdita dei contratto di donazione annulli la donazione 96. Terzo obbligo: la garantia 96. Se la mala fede del donante cagioni qualche perdita al donatario 97. Il donante non può essere \*stretto se non a quel che può, senza essere ridotto ia estremo bisogno 97. Interesse delle cose donate 97.

Donatario. Il primo obbligo del donatario è di adempite si pessi III, 99. Se il donatario sia renuto a pagare i debiti dei donante 99. Se il donante possa rivocare la donazione 99. Il secondo obbligo è la gratitudine 100, Ingratitudine dissimulata dal donnete 101, Rivocazione della donazione per causa d'ingraticudine donazione per la sopravvenienza de' sigli 197.

Donazione. Definizione della donazione III, 21. Due specie di donazioni 81. Definizione della donazione a causa di morte 81. Definizione della donazione tra vivi 82. Se una persona inferma possa donare tra vivi 82. Se la gravidanza di una donna sia una malattia che le impedisca di donare tra vivi 82. Se i sordi e i muti possano donare 83. Se le persone alle quali è stata interdetta l'amministrazione de' loro beni per causa di prodigalita, o per altra causa, possano donare 83. Se un verchio possa donare 84. Se un minore possa donate 84. Se le donazioni fatte in minorità siano valide, qualora siano state fatte per una causa favorevole 84. Se un reo che ha commesso un delitto capitale possa donare 84. Se il marito e la moglie possano far tra loro donazioni 34. Se possono farsi donazioni nel contratto matrimoniale 84. I conjugi non possono tiserbarsi con una clausola del loro contratto matrimoniale, la sacolta di fatsi donazioni reciproche durante il matrimonio 84. Se siano valide le donazioni fatte da persone, delle quali il matrimonio è nullo 85. Accetrazione 85. Se il donatario sia incapace di accettare 85. Se il minore possa accettare 15. Donazioni fatte a persone colle quali il donante vive in cattivo commercio, sono nulle 85. Se gli eredi del donante siano in dritto di opporte l'eccezione di adulterio per impedire l'effetto della donazione 85. Se si possa donare a' bastardi 86. Se si possa donare ai figli legittimi de' bastardi 87. Donazioni fatte a' medici 87. A' procuratori 87. Al confessori 22. Se si possa donare ad un incognito 82. Si può donare un credito 88. Si può donare la porzione indivisa di uno stabile 88. Chi done quel che è obbligato a dare, non fa una donazione 22. Donazioni rimuneratorie 89. Le donazioni sono irrevocabili 39. Cose che si possono donare 39. Donazione di tutti i beni o di una parte 90. I frutti dopo la donazione, non la aumentano 90. Donazioni o pure e semplici, o condizionate 91. Tre sorte di condizioni 91. Si possono aggiugnere nuovi pesi alla donazione 92. Differenza tra i motivi e le condizioni 92. Riserva dell' usufrutto 91. Registro 94. Alimenti somministrati per

liberalità, o per altri riguardi 95.

Disnazioni causa marcii. Definizione della donazione causa marcii VIII, 101. Sua somiglianza e sua differenza dai codicilii 101. Sue formalità 104. Uni passa farla 101. Le regole de codicilii sono applicabili alla dona ione causa morsis 103. Ed anche quel-

le de' legati 105.

Dore. Definizione della dore III, 12. La moglie deve portere una dote al suo marito 12. Il marito gode della doto pei pesi del mattimonio 12. Come il marito sia padrone della dote 12. Della dore in danaci o in cose stimate 13. La stima mette la cosa a pericolo del mariro 14. Conseguenza di questa stima 14. Quando gli effetti dotali sono stati stimati, qual drittu abbia il marko contro la moglie nel caso, che egli tosse evitto 14. 50 gli efferti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdira 15. Su di chi cade la perdita, se gli efferti periseano pendente il macrimonio 15. Se essendosi stipulato, che i peni dotali della moglie, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati nel contratto di matrimonio, il marito sia tenuto a restituire il prezzo della vendita, dopo lo scioglimento dei matrimonio 16. Se gli effetti non siano venduri 17. Se gli effetti non siano stati stimati, a danno di chi petiscano 17. Se gli effetti siano stati stimari, e siasi stipulito col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti, o il prerzo della stima, a chi appartenga la scelta 17. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio 18. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo 19. Dore di tutti i beni o di una patte 19. Una moglie può potter in date un suo credito col maitto 19. Se gli effetti dovuti dal matito alla moglie siano stimati col contratto di mattimonio 20. Se i feutri e le cendite maturate durante il matrimonio facciano parte della dote 20. Se facciano parte le rendite percepite prima del matrimonio 20. Se si possa stipulate che i frutti che scaderanno durante il matrimonio facciano patre della dore 20. Se avendo la mogile l'usufrutto d'uno stabile, questo appartenga al matito 22. Profitti della dote che oun sono rendite ze. Pierre delle cave ed altre materie 23. Fondi acquistati co' danati dotail 24. Guadagni del marito 24. Libetra di tutti i patti leciti ed onesti 24. Convenzioni contrarie ai buon ni costumi ed alle leggi 25. Il fondo detale non può essere alienato 25. Ne assoggettato a servitù o ad aitri pesi 25. Eccezione per l'alienazione dei beni dotali 25. La moglie non puo sonza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale 26. La costituzione di dote conticue la condizione che sia conchinso il mattimonio 26. Ciò ch' è stato stipulato nel contratto di mattimonio non deve aver luogo se non dopo celebrato il matrimonio 26. Se il matrimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo 27. Il padre dota la sua figlia 25. La figlia, o la vedova che è fuori della patria potesta, si dota da se stessa je. Costituzione di dote della figlia minore jo. Ce Tom. IX.

il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de'snoi beni, e non de' beni avventizi della figlia jo. Se il padre da in dote alla sua figlia cio che crede doverle, non può tipetere quel che ha dato, quando si e avveduto del suo eriore jo. Gif eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand'anche il padre fosse morto prima del matrimonio 31. Quale regola debba un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla 31, Il padre non puo diminuire la dote che ha promessa alla sua figlia 32. La dote costituita dal padre chiamasi profettizia 12. La date costituita pet mezzo del procuratore del padre è profettizia 32. Se la dore che è stata data per gratificare il padre, sia profettizia 32. Se sia dote profettizia quando il padre rinunzi ad una successione, o ad un legato per assicurare una dore alla figlia 33. Se sia dore profettizia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore 73. Se sia doce profestizia quando il padre promette la doce, ed un terzo tendesi filejussore 34. Se essendo il padre erede di colui che ha premesta la dote, in tal caso la dote sia prefettizia 34. La reve sione della dote profettizia 14. Fondamento ed uso di questo divitto ; s. La dote profettizia è soguetta ai lucri del marito 35. Se il padre sia mentecatto o prodigo 36. Dote profettizia che viene dall' avolo o da altri ascendenti paterni 16. Reversione agli estranei 16, il debito del padre non e una dote profettizia 36. Dote costimita dalla madre 37. Garanzia della dote 37. Il padre che ha dotato o i suoi eredi sono garanti della dote 18. Nel caso che gli effetti dati in dote non fossero beni liberi, se il marito abbia diritto di tivalersi sugli altri beni della moglie 12. Obbligo del marito per i pesi della dote 19. Della cuta che il matito deve avere de' beni dorali 40. Diligenza contro i debitori 40. Le innovazioni che fa il marito sono a suo pericolo 41. Se il marito ticeva interessi da un debitore della dote 420 Come la prescrizione possa essere imputata al marito 42, Caso della restituzione della dore 42. Accessori della dote 41. A chi debba essere restituita la dote 41. I lucii del mariro diminuiscono la restituzione della dote 43. Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote 44. Tre sorte di spese 44. Spese necessarie 45. Il marien è incesicato delle spese annuali ed ordinarie 45. I pesi de' fondi si prendono su i frutti 46. Spese utili, come st ticuperano 46. Come si giudica delle necessità o dell'utilità delle spese 46. Se le ripatazioni periscono per un caso fortaito 47. Spese voluttuose 47. Riparazioni voluttuose 48. Distinzione de' bent patafernali dai beni dotali 52. Separazione de' beni 112 il marito e la moglie 54.

Dritta delle genti. Suo fondamento I, 105. Dritto naturale. Le sue regole non sono raccolte, se non nel cisitto tomano I, &r. Perirolo di offendeslo, sotto Papparenza di

prefericlo ad una legge arbitratia go. Drieto private o civile. Sua natura I, 106. Drisso pubblico. Suo fondamento I, 106.

Dritto scristo. Sua differenza dalle consuetudini I, 100.

Dritto reversivo. Definizione del dritto reversivo VII, 32. Due apecie di dritto reversivo; l'una, che viene dalla legge, l'altra che nasce da' patti 33. Il dritto reversivo convenzionale si regola da' patti 33. Dritto reversivo de'beni donati in contemplazione del matrimonio 33. Questo dritto non impedisce i lucri su i beni soggetti al ritorno 37. Il padre ha il dritto reversivo sulla dote assegnata dall' avo paterno 43.

Duello. Vedi Omicidio.

E

Eccezioni. Loro fondamento, e natura I, 85. Discernimento dell' eccezioni 123. Due sorti d'eccezioni le naturali e le arbitrarie 124.

Emancipati. Vedi Persone. Enficeusi. Definizione dell'enfiteusi II, 174. Ogni podere può darsi in ensiteusi 175. Differenza tra l'ensiteusi, e l'affitto 175. Perpetuità dell'ensiteusi 176. L'ensiteusi fa due parti del diritto di proprietà 176. Dominio diretto ed utile 177. Obblighi reciprochi, che nascono dall'enfiteusi 177. Casi fortuiti 178. L'enfiteuta non può deteriorare 179. Risoluzione dell' enfiteusi, per mancanza del pagamento 170. Le spese non sono rimborsate 180. Eredi . Definizione dell'erede VI, 94. Due sorte di eredi 95. Definizione dell'eredità 95. Due sorre di eredità 95. Non sempre i beni del defonto sono compresi nell'eredicà 95. Una credità può essere senza beni 96. Tre sorte di pesi ereditari 97. L'erede sta in luogo del defento 97. Tre caratte:i dell'obbligo dell'esede 98. E' irrevocabile 98. E' universale 99. E' indivisibile 99. L'eredità si divide fra coeredi 100. L'eredità, di cui non ancora si è preso possesso, rappresenta il defonto 100. L'erede si reputa tale dal momento della morte di colui al quale succede 101. Molte successioni da un erede all'altro, passano tutte all'ultimo erede 101. L'erede che aliena l'eredità, non lascia di esser soggetto a pesi 102. Chi riceve un prezzo perchè rinunzii all'eredità, è riputato erede 103. Non ha luogo la successione ab insestato, se vi sia un testamento valido 10%. Se non sono determinate le porzioni degli eredi, esse saranno eguali 104, Delle persone che muojono contemporaneamente 105. Ogni persona che non è incapace a succedere può essere etede 112. Due sorte d'incapacità relative alle due sorte di successioni 112. Due sorte d'incapacità per rapporto alle loro cause 112. De'figli nati morti, e di quelli che nascono senza la figura utrana 112. Quelli che muojono subito nati, succedono 113. Figlio nato dopo la morte della madre 123. Pazzi, sordi e muti, prodighi, a' quali è vietata l'amministrazione, succedono 124. I bastardi non succedono ab intestato 124. I forestieri non succedoro 127. I religiosi professi non succedono 128. Ne i condannati che sono morti civilmente 128. Le comunità possono succedere per testamento 128. Quelli che non erano nati nel tempo della successione, possono succedere 129. Le diverse incapacità hanno i

accettare la successione 185. L'erede può accettare la succesa sione col benefizio dell'inventario 186. Può cercare la siduzione de' legati e de' fedecommessi, quando vi abbia luogo 186. L'erede può vendere o donare l'eredità, o disporne in altra maniera 187. Diritto di trasmettere l'eredità al suo erede 187. Vi sono diritti che non passano agli credi 187. Diritto degli credi del sangue su i beni che dalla legge sono loro dati 137. Diritto di venire alla divisione tra coeredi 189. Diritto di accrescimento tra coeredi 188. Dhitto di obbligate i coeredi a mettere i beni in collazione 182. Diritto di ritorno o di reversione 188. Intermissione nell'eredita per il semplice esfetto dell'adizione 190. Molte specie di obblighi degli eredi 190. Primo obbligo generale a tutt'i pesi dell'eredità 190. Tutti gli obblighi particolari si riducono a due specie 190. Diversi pesi che si possono imporre all'erede 191. Pesi a'quali è tenuto l'erede, quantunque il defonto non ve l'abbia obbligato 191. Due specie di obblighi del defonto che non passano all'erede 192. Prima sorte di obblighi che non passano all'erede 192. Seconda sorte di obblight che non passano all'erede 193. Pesi che si possono imporre ad un erede 195. Con quali disposizioni si possono imporre questi pesi 195. Quali debbono essere queste disposizioni 196. Prima tegola: che le persone, le quali dispongono, ne siano capaci 196. Seconda regola: che le persone le quali debbono profittarne, non ne sieno incapaci 196. Terza regola: che le disposizioni siano fatte nelle debite forme 196. Quarta regola: che le disposizioni non eccedano i limiti prefissi dalle leggi 197, Differenza tra quel ch'è difettoso per la quarra regola, e quel che lo è per le altre 197. A suo luogo sarà spiegato ciò che particolarmente riguarda queste quattro regole 198. Come si eseguiscano queste disposizioni 198. L' crede è tenuto a' pesi dell'eredita, quand' anche fossero stati ignorati dal defonto 199. De' pesi delle successioni ricadute a quello cui si succede 199. Delle gosticuzioni o fedecommessi, di cui il defonto era gravato 199. Di tutti gli altri pesi, azioni e pretensioni sull'eredità 200. Dei delitti del defonto 200. Dei debiti che debbono esser pagati solo dono la sua morte 200. Delle spese del funerale 200. Diverse specie di pesi 203. L'erede è tenuto a'debiti superiori all'asse ereditacio 205. Tre sorte di debiti: i personali puri, gl'ipotecari ed i privilegiati 205. Definizione di queste tre sotte di debiti 206. Prelazione de' creditori del desonto a quelli dell'erede, su i beni dell'eredità 206. Prelazione de'ereditori dell'erede a quelli del defonto su i beni dell'erede 207. Concorso tra'ereditori che non hanno ne ipoteca, ne privilegio 207. Concorso fia i creditori del defonto su i beni dell'erede 207. Separazione dei beni ereditari da quelli dell'erede 208. Gli eredi sono tenuti personalmente per le loro porzioni, ed ipotecatiamente per il rutto 208, Il debito ipotecario o privilegiato si divide riguardo agli eredi 209. Come si dividono tutt'i debiti fia coere il 209. I debiti dividonsi eta i coeredi, anche contro il fisco 210, L'in-

TIXX solvibilità di un crede non impedisce questa divisione 211. I debiti dividonsi secondo le porzioni ereditarie 211. La pena pecuniaria è diversa dall'interesse civile 227. Come l'erede può esser tenuto alla pena pecuniaria 227. L'erede è sempre tenuto all'interesse civile 228. Il fisco fa le veci di erede ne' beni del condannato 240. E in quelli de' forestieri non naturalizzati 241. E dei bastardi 241. E di quelli che non hanno patenti 241. Tutre queste sorte di beni passano al fisco co' loro pesi 242. Il donatario universale sta in luogo di erede 242. Il compratore dell' esedità fa le veci di erede 24;. Il curatore di una successione vacante rappresenta l'erede 244. In che consiste l'assumere la qualità di crede 264. Si puo accettare l'eredità, o con att espressi o con atti taciti 263. Quali sono gli atti di erede 265.; L'erede che in questa qualità riceve un pregamento, fa un atto di erede 266. E che para un debito dell'eredità 266. E che ne occupa i beni, e ne gode 266. Quantunque erri nel fatto 267. Chi dispone dell'eredità si rende erede 267. Ld arche chi riceve una somme per cederla ad un terzo 268. E chi tinancia di conceino coll'erede ab intessato 268. E chi si appropria occultamente qualch' effetto ereditatio 268. Se aliena, dopo aver rinunciato, commette un furto 263. L'erede ab intestate se è instituito, non può appigliarsi alla successione legittima, in pregindizio de' legatari 269. Il minore è restituito in integrum dagli atti da erede 269. La restituzione in integrum del minore non giova al coerede di età maggiore 270. Bisogna unire alle regole precodenti quelle della sezione II 270. Fer fare un atro di etc. de, bisogna sapere di esser tale 272. Bisogna che l'atto non abbia altra causa 272. L'erede legittimo il quale ignora il testamerato, non lo approva con rendersi erede 273. Convien distis guere i motivi degli atti. Vati esempi 274 275. Un atto di erisde fatto per violenza non obbliga 276. Cautela per l'erede che teme di obbligarsi con qualche atto 276. Chi non può esseset erede, non può far atto di crede 277. Se un minore possa far atto di erede, senza l'autorita del curatore 277. Chi non si è intromesso nell'eredità, non puo essere erede 277. Chi domanda di essere informato degl'inventari e de' beni inventariati, non fa un atto di erede 278. Se l'agire in giudizio contro l'uccisore del defonto possa essere riguardato come un atto di crede 27 8. Se chi si prende cura di far seppellire il desonto, faccia un atto di erede 278. Un atto coattivo non dà la qualità di erede. 279. Due effetti dell'adizione: il diritto sopta i beni, ed il prossesso 280. Il possesso non è necessario per divenire erede 281. L. adizione dell'eredità comincia del tempo della morte, che dà l nogo alla successione 281. Effetto dell'adizione, di obbligare al pesi 281. Altro effetto: dititto di trasmissione dell' eredità 282. In qual senso l'adizione riguardi i beni che sono nell'eredità 282. Ogni erede può rinunziare all'eredità 283. Come si rinunzia all'eredità 283. Per rinunziare bisogna sapere il suo diritto, e che sia ricaduta la successione 284. L'erede che ha rinunz iato non può cambiare tisolazione 284. Non si può rinunziare in

parte all'esedità 285.

Erede beneficiario . L'erede può deliberare VI, 250. L'erede coll'inventacio si rende informato dell'eredità 251. Curatore alla successione mentre che l'erede delibera 251. Vendica delle cose che potrebbeto petire 252. Adempimento a' pesi forzosi ed ut-genti 252. Alimenti a' figli nel tempo ch' essi deliberano 252-Molti eredi hanno l'uno dopo l'altro il diritto di deliberare 253. L'erede che muore mentre delibera, trasmette a'snoi successor? il suo diritto 254. Può taluno rendersi erede col beneficio dell'inventatio, senza de iberare 255. L'inventatio deve esser fatto nelle debite forme 255. Deve comprendere totil î benî 255. Si puo riparare alle omissioni 256. Rene per le allenazioni degli effetti 156. L' erede beneficiatio non è tenuto se non fino alla concorrence quantità de' beni 257. I legari sono sidorti secondo i beni 25%. L'erede creditore conserva il suo credito 258. E ticupera le spese da lui fatte 258. Deve far vendete i mobili 259. Non è tennto che a tender conto 259. Non è tenuto, pagando i creditori, ad aver riguardo alla loro graduazione 259. Pno pagare i legatari, se non compariscono i creditari 259. I fondi dati in pagamento rimangono soggetti alle ipoteche 260.

Bresia. Definizione dell'eresia IX, 68. Pene canoniche contro gli eretici 68. Autorirà temporale contro gli eretici 69. Si dee toglier loro le chiese, e proibire di adunatsi 70. Allontanare i loro ministri, e proibite la lettura de loro libri 71. Impedir loro l'esercizio delle cariche pubbliche; e di certe professioni 72. Se g'i ebrei possano tenere assemblee 72. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato 72. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie 73. Pene contro i bestemmiatori 74. Sacti-

legio, e sue pene 75. Violazione de sepoleri 76.

Ermafrodiri . Vedi Persone .

Errore. Definizione dell'errore di fatto III, 3mi. Definizione dell' errore di diffino 303. L'ignoranza del dritto naturale non si ammette 303. Differenza tra l'errore di dritto, e di fatto 103. L' errore de'minori, sia nel fatto, sia nel divitto lolo non nuoce mai 304. L'errore de' maggiori nel fatto o nel diritto ha diversi effetti 304. Dell'errore di fatto ch'è l'unica causa della convenzione 305. Se l'errore di fatto non sia la sola causa della convenzione 305. L'ignoranza de'fatti si pressume 308. Ettore - cagionaro dolosamente dalla parte 30s. Dalle circostanze si giudica dell'effetto dell'ettore tos. Errore di calcolo 107. Effetti dell'errore di diritto 108. Quando l'errore di diritto è l'unica eausa della convenzione 103. Altro effetto della regola prece-dente 309. Caso in cui l'ignaranza di diritte non è di alcuna conseguenza 109. Quando l'errore di diritto non è l'unica causa della convenzione 310.

Esposizione del parto, Vedi Omicidio. Eviziene. Definizione dell'evizione II, 63. Danni ed interessi per b

XXIV

l'evizione 72. Se una cosa non la sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione 72. Se una cosa non si e deteriorata nel tempo dell'evizione 73.

Eunuchi . Vedi Fersone .

F

Falcidia. I legati non possono eccedere i tre quarti dell'erediti. VIII, 270, Tutt' i debiti ed anche la porzione dell'erede si pagano prima de' legati 270. Come pure le spese del funerale 271, L'en c semplice non la dritto alla falcidia 271. L'erede as incestaco vi ha di tto 272. Tutte le dispositioni causa mortis sono soggette alla falcilia 2-2. La falcidia cade su i beni esistenti in tempo della merte de' testatore 272. L'apprezzamento de' beni si regola sul loro valore, in tempo di questa morte 273. Le perdite de beni vanno a conte dell' erede semplice 273. Differenza fra l'ercde semplice e beneficiatio 274. L'apprezzamento fatto dal testatore con riouarda la falcidia 275. L'apprezzamento dec farsi coll'intervento di tutti i legatari 275. Cautela per la falcidia, in riguardo ai beni incerti 276. La diminuzione de' pesi, ed i nuavi tondi diminuiscono la falcidia 277. I beni scopenti dopo essersi fissata la quota della falcidia, la diminuiscono 278. Se il legato non puo dividersi, la falcidia si regola per via di apprezzamento 279. La fa'cidia cessa in certi casi 281. Il favore del legato, o del legatario non impedisce la falcidia 281. Come si regola la falcidia ne' legari condizionali 284. Falcidia nel legato di una servitu 286. Il legato del pagamento anticipato di un debito, che aveva un termine, o che dipendeva da una condizione, è soggetto alla falcidia 286. Il legato di un credito, che non puo esigersi, non entra nella falcidia 287. Tre sorte di casi, in cui si dee regolare la falcidia 288. La falcidia è dovuta in un legato dell'usufrutto: maniera di regolarlo 289. L'erede semplice non ha dritto alla falcidia 297. L'erede beneficiario, che trovasi in frode, la perde sul fondo, che ha voluto occultare 289. E su' legati, che ha voluto sopprimere 298. L'erede ab intestato non serde la falcidia, per aver rinunciato alla successione testamentaria 299. Fra molti eredi gravati differentemente di legati, ciaseuno ha la falcidia sulla sua porzione 299. I legatari gravati di altri legati, non hanno la falcidia 300. Quando però essi non soggiacciano alla fa'cidia per parte dell'erede 300. Il testatore può proibire la falcidia 302. Il legato di un fondo, di cui è proibita l'alienazione, è esente dalla falcidia 303. Il testatore, ch'è debitore del suo erede, può proibirgli di dedutre la falcidia sul suo debito 304. La falcidia non ha luogo ne' testamenti militati 304. Il legatario di un fondo, gravato di una prestazione sui frutti del defonto medesimo, non può pretendere la falcidia, ancorchè la paghi 305. Tutto quello che accresce l'eredità, diminuisce la falcidia 307. Tutto quello, che acquista l'erede in qualità di erede, diminuisce la falcidia 307. Il fondo de'legatari, assegnato sopra una porzione che cresce in beneficio di un crede, non è accresciuto dalla porzione

del coerede jo2. Lo stesso dee dirsi nel caso di una sostituzione pupillate 309. Regola risultante da' quattro arricoli precedenti tro, Cio ch'e stato lasciato a titolo di legato ad un coerede, da prendersi sulla porzione dell'altro crede, non diminuisce la falcidia 311. Falcidia fin i coeredi legatari 312. L'erede di diverse porzioni dee confonderle per la falcidia de' legati di tutte le porzioni 313. Se il legatario di un legato condizionale succede all'erede, questo legato condizionale non diminuità la falcidia de' legati, ordinari da quest' erede 313. Un peso imposto ad uno fra molti eredi, da dritto a lui solo per la falcidia 314. Un legato di cui non dec farsi subito il pagamento o la consegna, e valutaro meno nella deduzione della falcidia 314. L'erede che ha pagato o promesso di pagare l'intero legato, non può pretendere la falcidia 315. Quando però non abbia pagato o promesso di pagare, per un errore di fatto, e non di dritto 315. La falcidia non si perde pet il decorso del tempo 315. La falcidia di molti legati ad un solo legatario, può ritenetsi sull'ultimo legato che si paga 316. L'erede, che sotto pretesto della falcidla, differirce di pagare i legati, ne deve gl'interessi, quando essi abbiano luogo 317.

Eatlimento. Definizione del fallimento V, 376. Il creditore pignoratario gode la prelazione 176, Ed anche il venditore nella cosa

venduta 376. Debito condizionata 377.

Eallimenti dolosi. Vedi Farto.

Falsa moneta . Vedi Falsità . Falsie, Differenti specie del delitto di falsità IX, 113. Come si acquistano le prove della faisità di un atto 114. Della ricognizione delle seritture per mezzo del confronto 114. Scritture false , prodotte da una persona , che non le ha falsificate 116. Pene contro gli efficiali pubblici, convinti di questo delitto 117. Pene contro i complici 117. Degli credi del falsatio 117. Preserizione del delitto di fabitì 113. Transazione sopra la falsità di un documento 112. Nume finto o supposto 118. Parto supposto 119. Falsa moneta 120. Officiali della zecca, che alterano la moneta tar. Falsi pesi e false misure 121. Stellionato 121. Falsi testimoni 122. Occultazioni delle verità 12].

Fatti illeciti. Fatto illecito di tre specie IV, 159. Fatto illecito per paire di chi dà 159. Fatto illecito per patte di chi riceve

159. Fatto illeciro per parte di amendue 159.

Fedecommessi. Vedi Legati Sostituzioni. Sostituzione fedecommissaria. Fidojussori. Degli obblighi de' fidejussori de'cutori, e di coloro che li propongono, e de loro eredi IV, 51,

Fidejussione. Vedi Canzione.

Figli di famiglia. E' proibito il mutuare a' figli di famiglia II,

243, 244, 245.

Figli. Chi sono i figli VI, 318. Chi sono i discendenti 319. Tutti i discendenti sono compresi sotto il nome di figlio 319. I bastardi non sono compresi sotto questo nome 319. Bambini nati poco tempo dopo il mattimonio, o molto tempo dopo la morte XXVI

del marito 320. Postumi 322. Figli nati morti 323. Parti monstruosi 323. Il figlio nato durante il mattimonio si presume legittimo 323. Tutti i figli succedoro in porzioni eguali 325. I figli de' figli concortono per il dritto di rappresentazione co' figii del primo grado 126. Ed anche nel caso, che non vi fosse rimasto alcun figlio del primo grado 327, Come succedano i figli di un mattimonio diverso 327. I figli di divetsi mattimoni si servono del dritto del loro padre e della loro madre 327. Porzione del figlio, che non è ancora nato 328. Curatore del figlio che ha da nascere 330. Provvisione per la vedova che rimane inciota 330. Provvisione per il figlio, di cui s'impugna la filiazione 331. I discendenti escludono gli ascendenti 333. Caso in cui il padre ed il figlio muojono contemporaneamente 133. Caso in cui la madre ed il figlio lattante muejono contemporaneamente 334. I figli hanno il dritto di trasmissione 344. Provvisione per i figli che deliberano per accettate l'eredità 345. Usufrutto del padre sull'eredità ricaduta al figlio 346. Difiti che passano agli agnati, ancorche non sieno eredi 146.

Findi. Differenza tra gli edifizi e gli altri fondi IV, 143. Distanza dal confine per piantare, per edificare o per sate altre cose 143. Del muro comune, e del muro proprio di un solo 144. Fondi separati da una strada pubblica 144. Fondi traversati da un ruscello 144. Diversi riguardi per regolare i termini 145. Chi possa far prefiggere i termini 145. L'esame dei confini deve farasi dopo quello del possesso 145. Distanza dal confine per piantare, o per edificare 146. Usurpizioni 147. Se i comfini non appariscono 147. Di chi move i rermini 148. Autorità di coloro che

mettono i termini 142. Fondi allodiali. Vedi Cose.

Forestieri . Vedi Persone .

Fornicazione, Vedi Delisto di Carne.

Fredi. Tutto ciò che fanno i debitori in frode de' loto creditori è nullo IV, 226. Liberalità frandolenti 227. Alienazione a' compratori di buona fede 227. Alienazione a' compratori di buona fede 227. Alienazione a' compratori di mala fede 228. Compratore che conosce la frode 228. Alienazione fraudolenta 229. Diverse maniere di frodi 229. Altre frodi 230. Altre frodi 2310. Altre frodi 2310. Altre frodi 2310. Colui che riceve quel che gli è dovuto, non fa frode 2333. Eceezione dell'articolo precedente 234. Obblighi che seguono dalle frodi fatte a' creditori 2355. Complici nelle frodi 236. Pene del debitore che froda i suoi creditori 236. Tutore o curatore complice nelle frodi 236.

Frutti. La restituzione de' frutti è un risarcimento V, 119. Fin dove si estende questa restituzione 120. Per frutti s' intende ogni sorte di rendita 120. Il possessore di mala fede restituisce tutti i frutti di cui ha goduto 121. Il possessore di buona fede non restituisce i frutti di cui ha goduto, dutante la sua buona fede 121. Il possessore di buona fede testituisce i frutti, dopo esseroe tichiesto 122. I frutti raccolti appattengono al possessore

di buoua fede, sebbene rimasti nel campo 133. Delle rendite successive 124. Caso in cui il possessore di buona fede restituisce i frutti 123. Altro caso simile 125. Bisogna dedutre le spese sul valore delle rendite che debbonsi restituite 125. I frutspese sul valore delle rendite che debbonsi restituite 125. I frutspese sul valore delle rendite che debbonsi restituite 125. I frutspese sul valore delle rendite del fondo, non a quello che semina e coltiva 126. Il possessore di mala fede deve i frutti, che postebbero ricavarsi dal fondo 127. L'etede del possessore di malla fede succede agli obblighi dell'erede medesimo 128. Stima de'frutti, e di altre rendite di un anno per l'altro 128. Restituzione delle rendite de' mobili 128. Non si dà interessi dei frutti 122.

funerali. Quali sono le spese de' funerali VI, 23r. Le spese dei funerali sono privilegiare 23r. Debbono essere regolare secondo i beni e la qualità del defanto, e secondo altre circostanze 23r. Senza riguardo alle disposizioni smoderare de' testatori 232. Se uno che non sia l'erede, abbia fatte tali spese, come le ricu-

peta 232.

Farto. Definizione del furto IX. 107. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze 107. Quali sicno queste circostanze 107. Punti commessi da fanciulli 102. Punizione del furto, ancorche siasi restituita la cosa rubata 102. Gli eredi de' ladti sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati 109. Pene contro i complici nel furto 109. Pene contro coloto che ricettago i ladri, ed occultano le cose furtive 110. Vindicazione della cosa futtiva dalle mani di un terzo 110. Futto commesso dalla moglie in casa del matiro 111. Di coloto che rubano bambini 112. De' fallimenti dolosi, e de' complici in questo delirato 111.

Garanzia. Garanzia II, 69. Non v'ha garanzia ne' casi fortuiti e nel fatto del principe 69. Due sotti di garanzie, la naturale o di diritto, e la convenzionale 69. Garanzia di diritto 70. Garanzia convenzionale 70. Il venditore non può esentatsi dalla garanzia de' propri fatti 71. Garanzie stabilite da alcune consuctudini 71. Danni ed interessi per l'evizione e per altri turbamenti 71. Diversi effetti de' turbamenti che soffice il venditote 721 Restituzione del prezzo co' danni ed interessi 72. Se la cosa non lia sofferto cambiamento nel tempo dell' evizione 72. Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell'evizione 73. Se la cosa è cresciuta di prezzo 73. Se il compratore ha fatto miglioramenti 74. Riguardo che dee aversi a' frutti percepiti, per apprezzare i miglioramenti 74. Le circostanze fanno diversamente regolare le difficoltà per i miglioramenti 75. Se il venditore ha venduto di mala fede la cosa alerui 76. Colui che deve garantire non può exincere 76. Se il compratore turbato nel possesso non dinunzia, o fa qualche altro pregiudizio alla condizione del suo ga-1ante 77. Il comptatore è tenuto soltanto a dinunziare il turbamonto 77. Garanzia di diritto nella vendita de' dritti medesimi 78, Garanzia nella vendita d'juna credità 78, Garanzia nella ven-

dits d'un debito 79. Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore? 79. Gontra di chi dee drizzatsi la domanda in gatanzia ? 80. Quello che tappresonta la persona del compiarore ha diritto di esercitate l'azione in gatanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto eserchatia il compratore stesso &r. Se il compratore evitto fosse stato noto nel tempo della vendica, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danci ed interessi? 21. Puo etipu usi, che in caso d'evizione il compratoze non potrà domandare la restituzione, se con di una parte del prezzo Re. Quepli che la venduto non paò evincere il compratore, accorche abbia venduto il podere d'un terzo ni cui satà erede 82. Se dopo l'adizione dell'eredità questo venditore venda ad un terzo, il pting compratore non potrà essere evitto dal secondo 83. Garanzia id caso di vendita d'un debito 83. Garanzia recintoca era coesedi VI, 302. Due diversi eiferti di questa g-tanzia 308. Geranzia dei debiti e degli altri pesi que. Gli eredi pessono diversamente regolare le garanzie 310. Gli eredi si garantiscono su i pesi secondo le loro potzioni 311. E si garantiscono su i peti che si scoprono dopo la divisione 311.

Giudice. Quando la patte possa ricusare un giudice 1X, 42. Patentela del giudice colla patte fino al quarto grado 41. Altro motivo di ricusa 43. Altro motivo 43. Metodo per propotta 41.

Giudici. Maniera d'instituire i giudizi IX, 34. Cosa sia la cisazione 36. Come si citino gli assenti, o coloto che non banno domicilio fisso 36. Dilazione, che si accorda a companie 36. Giorni che non sono compresi nella dilazione 16. Contemacia del reo convenuto 37. Se ne' giudizi contumaciani si accordino tutte le dimande dell'attore 37. Delle difese contro l'istanza 37. Ragioni per declinate una gividsdizione 12. Quando si propongono le eccezioni dilatorie 14. Come si risolvono le istanze d'incomperenza 19. L'eccezioni dilatorie desbono propossi tutte insieme 39. Dell'eccezioni perentorie 39. Dell'offerta, che deve fare il reo convenuto quando non ri sia alcuna eccezione da opporte 40. Giudizio degli affari sommari 40. Cosa debba farsi ia caso di morte di una delle parti o del suo precursione 4n-Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio 41. Metodo con cui si dee procedere dopo tale istanza 41. Avanzi ela l'interessato debba comparire 42. Ricognizione delle scritture private 46. Come si riconoscono le scritture 46. Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento 46. La querela di falsità non esclude le altre eccezioni che possono proporsi contro un documento 46. Transazione sopra un documento falso 47. Relazione de' perici 47. Accesso de' giudici 48, Interrogatori sugli arcicoli 48. Metodo giudiziale per gl'interrogato; 40. Se la parte possa viciattare l'interrogatorio 49.

Ciuochi . 1X , 144.

Giuramento. Definizione del giutamento e suo uso V, 20;. Il giuramento non si ammette se non e deferito 20;. Se il giutamento possa darsi in tutte le cause 204. Come si deferisce 204. Il giudice può ordinare il giuramento, se sia necessatio 204. Il rifluto di giurare serve di prova 205. Giuramento restituito a colui che lo deferisce 205. Chi ha deferito il giuramento può ximetterlo 206. Può anche rivocarlo 206. Dovere del giudice sul giuramento dato dall'attore, e che il reo convenuto restituisce all' attore 206. Il giuromento decide 207. Il giuramento fa cessare l'azione 208. Scrittura scoperta dopo il giuramento 208. In quali cause si sa uso del giuramento 210. Effetto del giuramento riguardo alle persone interessate colle parti 210. Il giuramento non giova, ne nuoce alle persone terze 210. Chi possa deferire il giuramento a nome di un altro 211.

Gradi di parentela. Vedi Fareniela.

Impegni . Vedi Convenzioni . Impuberi. Vedi Persone. Incesto. Vedi Delitto di carne.

Ingiurie. Diverse specie d'ingiurie IX, 134. Libelli famosi 135. Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio 136. Ingiutie di fatto 136. Inginie de mandato 137. Inginie fatte ai domestici 137. Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo aurore 138. Ingiurie senza animo d'insultare 138. Ingiurie fatte in forza di un ordine del giudice 139. La gravezza di un' ingiuria dipende dalle circostanze 139. Come pure la pena 140. Due maniere per dimandare la riparazione di un' ingintia 141. Parole ingiariose, ma vere 141. In qual tempo si puo dimandare la ripatazione dell' inginia 142.

Innovazione. Definizione dell'innovazione V., 355. L'innovazione non si presume, se non si prova 356. I cambiamenti che si possono fare in un primo obbligo, non lo innovano 356. Innovazione di molti debiti, ridotti ad uno 357. L'innovazione annulla le ipozeche e gli altri accessori dell'obbligo 357. Chi può innovare 358. Il tutore può innovare in vantaggio del pupillo 358. Ed il procuratore costituito, che ne ha la facoltà 358. Uno dei creditori che può riscuotere, può innovare 359. Innovazione per

un altro 359. Ogni debito può innovarsi 359.

Insensati, Vedi Fersone. Interessi. Definizione dell'interesse V, 85. In che consiste 86. Quando è dovuto 86. Il compratore di un fondo deve l'interesse del prezzo 87. Interessi dopo la domanda 38. Caso in cui si possono stipulare interessi, che non sarebbero dovuci per la natura del debito 89. Interessi de' danaii dotali 90. Interessi dovuti da chi profitta del danaro altrui 90. Il debitore non deve mai interessi d'interessi 91. Ma può dovete interessi d'altre rendite 92. Come s'intende il divieto degl' interessi d'interessi 93. Caso in cui chi paga gl'interessi per un altro, non può pretenderne gl' interessi 93. Caso in cui son dovuti gl' interessi d' interessi 94. Quattro cause d'onde nascono gl'interessi 94. Diversi ziguardi per giudicare se son dovuti gl' interessi 95. Se il diritto di caccia sia un frutto 95. Quali sono i frutti di una casa 97. Se il debitore che ha fatto il deposito, debba interessi 97. Pena stipulata per far le veci d'interessi 97. Se una stipulazione usu-

raria sia nulla 97.

Interrogatori. Interrogatorio della parte ordinato dal giudice V, 195. Come deve rispondere colui che è interrogato 195. Uso degl'interrogatori 194. La risposta erronea di fatto non nuoce 196. Effetti degl'interrogatori 196. Essi non impediscono l'uso delle altre prove 197. Differenza fra gl'interrogatori e l'istanza

che la parte esibisca le scritture 197.

Ipoteche. Significato delle parole pegni ed ipoteche IV, 244. Le ipoteche sono per la sicurezza delle obbligazioni 245. Ipoteca per un debito condizionato 245. Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi 247. Ipoteca su i beni futuri 248. Come l'ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni 248. Accessori dell'ipoteca 249. Di ciò ch' è provenuto dalla cosa ipotecata, e che n' è separato 250. Dell'edifizio eretto sul fondo iporecato 250. Del fondo che simane da un edifizio ipotecato 251. Del cambiamento della superficie del fondo iporecato 251. Di cio che si è acquistato co' danari provenuti dal fondo ipotecato 152. Del fondo ipotecaro nel medesimo tempo a due creditori 253. Preferenza del possessore, se ha parte nell'ipoteca 25; Dell'ipoteca sulla porzione indivisa di uno degli eredi 254. Iporeca del eseditote sopra tutte le porzioni degli credi del debitore 256. Ipoteca per tutti gli eredi del creditore sopra tutto ciò ch'e ipotecato 257. L'ipoteca è indivisa 257. Non si può ipotecate se non quel che si può vendere 257. Iporeca sul feudo altrui 452. Stellionato nell'ipoteca 259. Come il tutore ed il precutatore costituito possono iporecare 260, Ipoteca sopra cose incorporec 260. Cose che non possono essere ipotecare 261. Core necessatio per l'agricoltura 262. Cose che non sono in commercio 262. Benefizi del principe 26?. Anticresi 263. Il creditore che ha l'usufrutto pnò date in affitto 264. Se il debitore piglia in prestito i suoi mobili che ha obbligati 264. Se il pegno non basta, simane il credito per il residuo 264. Ipoteca pel debito di un sie tro 265. Approvazione del padrone della cosa ipotecara 265. Se possa essere ipotecato l'usurintto 265. Chi può ipotecare? 266. Il creditore iporecario è preferito a colui che non ha iporeca 266. Tra due creditori ipotecari, deve essere prescrito il piu antico 266. Un creditore posteriore nell' ipoteca può domandare di essere surrogato a' diritti del primo, offerendo di pagarlo 266. L'ipoteca sussiste, quantunque il fondo passi nelle mani di un terzo 266. Cessa qualora il creditore vi rinunzia 267. Se cessi quando il creditore ha data una dilazione 267. Se siasi stipulato, che in vece dell'ipoteca il debitore dasse cauzione 167. Se l'ipoteca sussista, qualora il creditore avendo permesso al debitore di vendere, il debitore abbia donato 267. Se il creditore, avendo permesso di donare, il debitore abbia venduto 26%. Se il creditore abbia permesso di vendere per un dato premzo

263. Se abbia permesso di vendere iu un certo tempo 271. L'an zione personale, intentata contra il debitore o contra il suo fidejussore, non annulla l'ipoteca 271. Se molti creditori comprino in comune il fondo che loro è ipotecato 271. L'ipoteca o è generale o speciale 274. Ipoteca speciale di due sorte 274. Ipoteca semplice o privilegiata 274. Tre maniere con cui si acquista l'ipoteca 275. Ipoteca espressa o tacita 276. Ipoteca convenzionale, ipoteca legale 276. Il creditore non può colla via di fatto pigliarsi un pegno 277. Primo effetto dell'ipoteca: diritto di far vendere il pegno 279. Secondo effetto; diritto di evincere il pegno 279. Terzo esietto: preferenza del creditore anteriore 280. Quarto effetto: sicurtà per le conseguenze del debito 280. Questi effetti hanno luogo, tanto nell'ipoteca generale, quanto nella speciale 281. Discussione del terzo possessore 281. Come il creditore susseguente si assicuri l'ipoteca 282, Della vendita del pegno 284. Convenzione sulla vendita del pegno 286. Stipulazione che il pegno resterà al creditore, in difetto di pagamento 286. Se sieno ipotecate molte cose 287. Se il debitore può redimere un pegno, dandone un altro, o dando una cauzione 288. Se vi sieno molti pegni per un medesimo debito 288. Danari provenuti dal pegno vanno in isconto degl'interessi, e poi del capital principale 288. Effetto dell'ipoteca prima del termine del pagamento 289. Ipoteca per un debito condizionato 289. Effetto dell'ipoteca di un secondo creditore sulla cosa obbligata ad un altro 291. Delle spese che il creditore ha fatte per il pegno 291. Migliorazione del pegno fatta dal creditore 292. La perdita dell'ipoteca non diminuisce il debito 293. Obbligo d'una cosa per un'altra 293. Come il creditore possa esser messo in possesso 294. Il debitore non può ripigliarsi il pegno, senza il consenso del creditore 294. L'ipoteca è limitata al diritto che aveva il debitore 294. L'effetto dell'ipoteca dipende da quello dell' obbligo 295. Cura del creditore per il pegno che è in suo potere 296. Se il pegno perisca per un caso fortuito 296. Del creditore che si serve del pegno 297. Se il creditore ricavi dalla vendita del pagno più del suo credito 297. Obbligo del creditore nell'anticresi 297. Se il pegno riceva qualche accrescimento 298. Il pegno è imperscrittibile 299. L'ipoteca si estingue col pagamento 329. Con una innovazione 329. Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio 329. Con tutto ciò che equivale al paga-mento 330. Col deposito, in caso che il creditore ricusi di ricevere il pagamento 330. Se il pagamento sia nullo, l'ipoteca risorge 331. L'ipoteca estinguesi, se il pegno ri metta fuor di commercio 331. O se venga a perire 331. La prescrizione del credito estingue l'ipoteca 332. Se il debitore perda il suo diritto sul pegno, il creditore perde la sua ipoteca 332. Effetto della redibizione della cosa ipotecata 333. Il creditore che acconcente all'alienazione del suo pegno, perde la sua ipoteca, se non se la riserba 333. Se il creditore acconsenta che il suo peALXXII.

gno sia obbligato ad un altro 334. L'inoteca risorge, se l'alienazione non ha il suo effetto 334. Come si debba intendere il consenso del creditore all'alienazione 335.

7

Legari. Definizione de'legati VIII, 112. Definizione de fedecommessi pacticolari 112. I legati, i fedecommessi patticolati, e le donazioni causa martia, sono di una medesima natura 112. in che consista la validità di queste disposizioni er;. Loro natura, e tormalità ch'esse esigono arg. Catatreri essenziali di queste disposizioni arq. Si possono incaricate i legarati di passare un legato ad una terza persona 114. Una cosa la cliata in legato a molte persone, si divide fra tutti 114. Un legatatio che ha ricevrti diversi legati, non pao restringersi a quelli, che non hanno alcun peso 115. I legati non sono dovuti, che dopo essere pagari i debiti 115. Chi pno fare un legato 117. In quale epoca si dee considerare la capacità o l'incapacità di colui, che la il legato 117. Chi può ricevere un legato 117. Persone indegac di ricovere un legato 117. Regole particolari concernenti le persone, alle quali si può lasciare un legato 119. Si possono lasciare gli alimenti ad una persona, incapace di ricevere gli altri legati 119. Il testatore può lasciare un legato ad uno dei suo? eredi 120. Come si divida un legato lasciato a due persone 120. L'erede legatario può accettare il legato e rinunciare all'eredità 121. Si può lasciare un legato a persone incognite, ed in qual senso? 121. Legato, lasciato ad una persona fia molte 111. Legato, lasciato ad una città, o ad una comunità 123. Si possono lasciare in legato tutte le cose che sono in commercio 126. Ma non le cose pubbliche e sacre 126. Si può fare un legato di una cosa altrui 127. Il legato è valido se il testatore sa, che la cesa non è 12 129. Ma se la crede sua, il legato è nullh 130. Eccezione della regola precedente 130. Quando la cosa è dell'erede, nulla importa che il restatore l'abbia saputo o ignorato 131. Il legato è inutile se la cosa appartiene al legatatio 151. Se il legatario ha acquistata a titolo luctativo la cosa lasciatagli, il legato rimane senza efferto 132. Legati di una cosa unedesima, lasciati ad una stessa persona da due testatori 133. Due legati di una medesima somma, non equivalgono a due legati di una medesima cosa 133. Il legaro di un fondo, di cui il cestatore possiede solo una porzione, si riduce a questa porzione 134. Legato ad un debitore di quello a cui può ascendere il suo debito 135. Il/legato di quello che deve una persona obbligata in solido con un' altra, non disobbliga, che il solo legatario 137. Il legato di una dilazione al debitore, lo libera dal pagare gl'interessi 138. In qual senso il padre, tutore del figlio, può essere obbligato al rendimento de' conti 138. Legato di una cosa, che trovasi impegnata 140. Si possono lasciare in legato le cose, che ancora non esistono 142. Legato di una certa quantità da prendersi da una data raccolta, o in un dato luogo 14.3. Legato indefinito de' mobili 143. Il legato di una cosa specifica-

ta come appartenente al testatore è nullo, se questa non trovasi nel suo patrimonio 144. Come debba intendersi il legato di una cosa, di cui non si è determinata la specie 145. Legaro di un lavoro da faisi 145. Il legato indeterminato di un fondo è nullo, se il testatore non ha alcun fondo 146. Come la cosa ch' e stata aggiunta al fondo, lasciato in legato, appartiene o non appartiene al legatario 150. Quando l'accrescimento del fondo lasciato in legato fa rivocare il legato 151. Il legato di un fondo comprende le servitù necessarie, ch'esso ha in un altro fondo dell'eredità 152. Servitù reciproca fra i legatari di due case contigue 153. Il legatario deve avere l'uso della cosa legata 153. I mobili di una casa di città o di compagna non sono necessari 154. Le scritture non sono comprese nel legato di tutto quello che trovasi in una casa 155. Legato dell'usufcutto 153. Legato dell' usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà lasciata ad una di esse 159. Uso de' mobili 159. Come il legato di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la vendita del fondo 160. Il peso del legato di un usufrutto passa all' erede, se il legato non ha luogo 160. Differenza fra un legato annuo, e quello dell'usufrutto 161. Altra differenza 162. Altra differenza 162. Il legato annuo deve pagarsi in principio dell'anno 163. Un legato da pagatsi in molti anni, è di una natura diversa da quella di un legato annuo 163. Legato di una distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da farsi per una volta sola 164. Il legato degli alimenti s'intende a vita del legatario 165. Il legato degli alimenti fino alla pubertà, s'intende fino alla piena pubertà 165. Il legato degli alimenti comprende ancora l'abitazione ed il vestiario 166. Gli alimenti si regolano secondo le circostanze 166. Come si regoli il legato degli alimenti, quando il testatore era solito di somministrarli 167. Gli alimenti sono dovuti, ancorche il legatario abbia con che vivere da altra parte 168. Favore del legato degli alimenti 169. Quali sieno i legati pii 169. Disterenza fra i legati pii e gli altri legati, per i loro motivi, ed il loro uso 170. Dificienza fra un legato pio, ed un legato destinato al pubblico bene 1711. Uso dei legati pii, che non hanno alcun destino 171. Esccuzione de' legati pii 171. Destino di un legato pio ad un uso diverso da quello, che ha ordinato il testatore' 173. Privilegi de' legati pii 173. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte 177. Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta 178. Quando l' espressione del testatore determina la scelta, non bisogna allontanarsene 178. Legato a scelta dell'erede 179. Legato a scelta del legatario 180. Legato a scelta di un terzo 181. Colui che ha la scelta, non deve differirla 182. Pena apposta al ritardo della scelca che deve fare l'erede 182. Pena apposta al rirardo della scelta, che deve fare il legatario 183. Quando delle cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al legatario 184. Se la cosa, dopo fatta la scelta, perisce, essa va a danno del legatario 184. La scelta è irrevocabile 185. La scelVIXXX ta non può farsi prima dell'accettazione dell' eredità 185. Il les gatario di quello che rimane dopo che un altro ha scelto, avrà tutto, se l'altro non sceglie niente 185. Il dritto di scegliere passa all'erede del legatario 186. Tre specie di cose, che si possono lasciare in legato 187. Se il testatore ha disposto de frutti e delle rendite, la sua volonta servirà di norma 188, I frutif de' legati non sono dovuti, che dopo l'interpellazione giudiziale 189. Gl'interessi de'legati de'denari non sono dovuti che dopo la dimanda 196. Profitti de' legati di una specie diversa da" frutti, e dagl'interessi 196. I frutti e gl'interessi de' legati pii si debbono pagare, anche senza l'interpellazione giudiziale 1974 Il legatario aequista il suo dritto dal momento che muore il tea statore 200. I legati sono di due specie: puri e semplici, o cendizionali 201. Il legato puto si acquista dal momento della morre del testatore 261. Ed anche i legati condizionali, se la condizione si è patificata prima di questa morte 202. Ma se la condizione non si putifica che dopo questa morre, il legato non ha il suo effetto, che quando si è purificata la condizione 202. Tie specie di legati da distinguersi in tiguardo al dritto del legata-110 202. Differenza fra il tempo in cui si acquista il legato, e quello in cui è stato domandato 203. La trasmissione del legato all'erede del legatario, dipende dallo stato, in cui trovavasi il dritto del legatario nel tempo della sua morte 204. Due casi, in cui non vi può essere trasmissione 204. Il legato condizionale non si trasmerte, se non si è purificara la condizione 204. Il leearo si trasmette, benche il legatario muoja prima del termine 204. Quali sieno propriamente i legati condizionali 205. Chi ha ricevuto un legato sotto la condizione di aver figli, lo trasmette se muore lasciando la moglie gravida 206. Le condizioni disoneste o impossibili non sospendono il legato 206. I legati per un tempo incerto, sono condizionali, Esempio 206. Altro esempio 20%, Il legatario, che muore prima della scelta, trasmette il suo dritto 209. I legati affetti alle persone, non si trasmettono 209. Un legato annuo equivale a molti 210. Esempio di un legato affetto alla persona del legatario arra Il ritardo del dritto dell'erede non ricarda quello de! legatario 212. Legato, di eui si sospende l'effetto, e che si trasmette 112. Il legato di cui è stato incaricato l'erede sostituito, si acquista colla morte del testatore 214. Il legatario deve avere la consegna del legato, e non può prenderlo con una via di fatto 217. L'erede deve avet Cura del legato 217. I legati senza alcun termine e senza alcuna condizione, debbono pagarsi dal momento, che si adisce l'esedità 218. La consegna dev' esser fatta nel luogo, in cui esiste il legato in tempo della morte del testatore 218. L'erede non e tenuto a rinvenire un cavallo, ch' è stato lasciato in legato, e che se n'è fuggito prima della motte del testatore 218. Danni ed interessi del legarario, per non aver ricevuta la consegna del legato 219. Sicurezza per i legati e per i fedecommessi 210. Due casi, in cui il padre e la madre, incaricati di un fedecom-

messo in favore de loro figli, debbono dare una sicurezza 220. L'erede ricupera quanto ha speso per i legati e per i fedecommessi 221. L'erede deve soddisfare tutti i pesi annessi al legato, finche non ne fa la consegna 222. Le perdite seguite in tempo ch' è ritardatà la consegna vanno a danno dell'erede 222. Le perdite, accadute senza colpa dell'erede, vanno a danno del legatario 222. L'erede dee garantire la consegna di una cosa lasriata indefinitamente 223. Garanzià di un legato particolare 223. Se restando evitto il legato, n' è stato restituito il valore, questo va a beneficio del legatario 224. L'erede non gode della restituzione in integrum dal pagamento del legato, ancorchè questo sia nullo 225. E neppure dal pagamento di un legato, di cui non si è ancora purificata la condizione 225. Eccezione della regola precedente per l'interesse di un ter 20 226. Un legato può esser nullo in origine, o divenir tale in appresso 229. Un legato può esser rivocato, o diminuito, o trasferito ad un altro legaratio 229. Esempi di questa regola 230. Eccezione di questa regola per i legati condizionali agr. Il legato è nullo, se il legatario premuore al testatore, o s'era morto in tempo del testamento 232. I pesi annessi ad un legato, ch' è stato annulla-to, passano all'erede 233. Un legato ch' era valido nel tempo del testamento può divenir nullo per un cambiamento di cose 235. Osservazione sull'arricolo precedente 236. Diverse maniere di rivocare i legati. Esemplo 236. Il legato di un credito è rivocato, se il testatore lo esige 237. Il legato è rivocato dall'alienazione della cosa 237. La donazione ha la medesima for-2a 246. Il legato non è rivocato dall' essersi pignorata la cosa 241. Nè da cambiamenti, the la riformano o la rinnovano 242. Il legato di una mandria di pecore sussiste, ancorche le pecore siensi tutte rinnovate 243. Se la cosa cambia natura, il legato è rivocato 243. Se il legato è annullato, restano solo gli accessori della cosa 245. L'espressioni particolari derogano alle generali . Esempio 245. Altro esempio della regola precedente 246. Diminuzione del legaro, per la diminuzione della cosa 248. E per lo smembramento di una parte del fondo, per unirla ad un altro fondo 249. Il legatario trasferito si toglie al primo legatario 243. Rivocazione di uno di due legati, che non ne annulla niuno 249. Il legato è rivocato, se il legatario se ne rende indegro 250. Il legato può esser diminuito per il solo effetto della falcidia, e independentemente dal fatto del testatore 250. Se il legatatio possa accettare una porzione del legato, e ripudiar l'al-tra 253. Se gli eredi del legatario abbiano questa libertà 254. Legati rimessi all'arbittio dell'erede 254. Le disposizioni contrarie ai buoni costumi, non debbono eseguirsi 254. Legati fatti, acciò si accetti la tutela 255. Se sia valido un legato fatto sotto la condizione di maritarsi coll'approvazione di una persona, la quale sia premorta al testatore as 6. Se sia valido un legato, facto ad oggetto di maritarsi ad una persona, che sia già maritata 256. Legato sotto la condizione di non isposare una nominata persona 257. Legato sotto la condizione di sposare una nominata persona 257. Legato setto una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo 258. Condizioni turpi 258. Falsa denoninazione del legatario 258. Etrore nella denominazione del legato 259. Legato compensativo 259. Quando di una cosa ad una persona si è legata la totalità, ed una porzione ad un'altra persona ane. Se sia nullo il legato di un fondo, che il testitore più non possiede nel tempo della sua metre 250. Se sia valido il legato di un libro, che in tempo della morte del testatore non era stato trascritto interamente 260. Se sia valido il legato di un supposto debito, fatto ad un preteso l'ebitore, se que i in realia nen deve nuila ace. Legato che eccese i beni eteditai) 261. Se sia valido il legato di un fondo, con eccettuarsi le vigne, quando nel fundo non vi sono vigne 261. Se essendo stato più volte legato un fondo ad una meuesima persona, questa possa pretendere il fondo, ed il valore di esso 261. Quid se il fondo è stato legato a più persone ? 262. Quid se una somma e stata legata più volte ad una medesima persona? 262. Se un testatore possa legare una cosa altrui 263. Se nel caso che l'usufrutto del legato abbia il peso di una pressazione annua, gli eredi del testatore sieno obbligati a pagare questa prestazione, dopo la morte dell' usufruttuario 263. Se gli eredi dell' usufruttuario possano costringersi a questo pagamento 264. Se un legato annuo cessi per la morte civile del legatario 264. Quando è stata lasciata in legato una di due cose, a chi tocchi la scelta 264. Quando e incerto se il testatore ha voluto lasciare la cosa, oppure il prez-20 di essa, a chi tocchi la scelta 263. Quid se il testatore ha data la scelta fra due legeti, e prima di morire ne ha alienato uno di essi? 265. Se il legatatio debba avere il fondo lasciatogli, esente da egni servitù 265. Se sussista la servitù quando è imposta in favore dell'erede 266. Se il dritto di servità si sostenga, quando è in un fondo dell'erede 266. Legato dell'usufrutto di una casa, la quale è stata tifabblicata di nuovo, dopo la morte del testatore 266. Quid se la casa sia stata solo sifabbricara in parte? 267. Se debba pagarsi il legato di un armento, quando in tempo della morte del testatore non è rimasta che una sola bestia 267. Se s'intenda rivocato il legato di un mobile, quando il testatore l'ha unito ad una casa 267.

Leggi. I primi principi delle leggi sono stati ignori agli antichi I, 2. Certezza de' principi delle leggi 4. Cognizioni de' primi princip) delle leggi mediante la cognizione dell' uomo 6. Prima legge dell' nomo 9. Seconda legge de'l' nomo 9. Fondamento della società degli nomini su queste due leggi 10. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge 12. Rapporto di questo medesimo stato dell' uomo all' esercizio della seconda legge 13. Leggi delle potenze spirituali, che risguardano il temporale 65. Leggi delle potenze temporali che risguar-

XXXVII

dano lo spitituale 66. Re protettori ed esceutori delle leggi della chiesa 67. Accordo della giutisdizione spirituale con la temporale 67. Natura e spirito delle leggi, e loro differenti specie 69. Due sorti di leggi, le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie; natura di queste leggi 71. Origine delle leggi immutabili 73. Origine delle leggi arbitratie 73. Le materie naturali hanno leggi arbitrarie, e le materie inventere hanno leggi naturali 78. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali 79. Molte leggi arbitrarie nelle materie arbitrarie 79. Due sorti di leggi arbitrarie, quelle che sieguono dalle leggi naturali, quelle che regolano le materie inventate 79. Quattro sorti di libri che comprendono le leggi arbitrarie che noi osserviamo, il diritto romano, il diritto canonico, le costituzioni e le consuetudini 79. Giustizia ed autorità di tutte le leggi; differenze fra quella delle Regei naturali, e quella delle leggi arbitrarie 81. Importanza di distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi 85. Pericolo di offender il dicitto naturale, socto l'apparenza di preferirlo ad uca legge arbitraria ge. Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni 92. Necessità dello studio delle lengi natura'i 92. Leggi naturali che sembrano quale e volta abolite 97. Leggi divine ed umane, natutali e positive 100. La teligione e la politica hanno leggi comuni, e cizseuna ha le sue leggi proprie 103. Differenza fra le leggi arbitrarie della religioue, e le leggi arbitratie della politica ros. Diverse maniere di concepire le leggi che componeno il diritto civile 107. Divisiane delle leggi nel diritto romano 101. Diverse maniere di divider le leggi per mire diverse 108. Le leggi narurali regolano il passato e l'avvenire, senza esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano Il solo avvenire, dopo la lor pubblicazione 11;. Quando le nuove leggi si capportano alle antiche, s'interpretano le une per merzo dell' altre 114. Presunzione per l'utilità della legge, non ostanti gl'inconvenienti 114. Statuti ed usi interpreti delle leggi 115. Il disuso abolisce le leggi e gli statuti 115. Leggi e statuti de lunghi vicini, serveno di esempi e di regole 115. Convien giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutro il suo tenore rre. Bisogna attaccatsi più al senso della legge, che a ciò che i termini sembrano aver di contrario 116. Leggi che si estendono favorevolmente 11-. Leggi che si restringono 117. Le leggi reprimono non solamente ciò ch' è direttamente constario alle lor disposizioni, ma ancora cià che contraddice alle lor intenzioni 119. Le leggi son fatte per cio che accade comunemente, e non pet un sol caso 120. Estensione delle leggi secondo il loro spirito 120. Idea generale delle materie di tutte le leggi 126. Due sorte di leggi achiera. rie , le leggi scritte , e le consucrudini 154. Fondamenti dell'autorità delle consuctudini 155. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire 155. Le leggi arbitrarie regolano soltanto l'avvenire 156. Effetto delle leggi nuove sopra il passaro 116. Altro effetto delle leggi nuovo sopra il passato 157. Del tempo in

XXXVIII

cui le leggi nuove incominciano ad esser osservate 157. Due maniere con cui si aboliscon le leggi 157, diversi effetti delle leg. gi 157. Le leggi reprimon cio ch'è contrario 158. Le leggi annullano e reprimono cio ch'è stato fatto contro il loro divieto 158. Le leggi son generali, e non per un caso, o per una persona 159. L'equità è la legge universale 160. Le leggi naturali sono-mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'equità 166. Le leggi arbitrarie sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'intenzione del legislatore 167. Interpretare la legge ne' suoi motivi e pel suo tenore 172. Come si può supplire alla legge 173. Quando si dee ricorrere al principe per l'interpretazion della legge 173. Bisogna seguir la legge, benche ne sia ignoto il motivo 174. Leggi che si estendono favorevolmente 174. Leggi che si ristringona 175. Leggi le cui disposizioni non si estendono oltre di cio che esse determinano espressamente 176. Benefizi de' principi s'interpretano favorevolmente 176. Le leggi s'interpretano le une con le altre 176. Le leggi s'interpretano con l'uso 177. Le leggi si estendono a ciò ch' è essenziale alla lor intenzione 178. Le leggi che permettono si estendono dal più al meno 178. Le leggi che victana si estendono dal meno al piu 178. Divieti taciti racchiusi in una legge 180. Come sono acquistari i dritti dalle persone per mezzo delle leggi 180. Come si può rinunziare al dritto acquistato, per una legge 131. Le disposizioni del particolari non possono impedir quelle delle leggi 132.

Legistima. Definizione della legittima VIII, 50. La legittima è dovuta a' discendenti so. Tutti i sigli, che sono capaci della successione, hanno dritto alla legittima 50. La legittima de' figli in primo grado si regola in capita 51. Quella de' figli negli altii gradi, si regola in stirpes 51. Fra gli ascendenti, la legittima è soltanto dovuta a' più prossimi 51. Se vi sono più ascendenti nel medesimo grado, la metà della legittima deve darsi agli ascendenti paterni, e l'altra metà ai materni 52. I fratelli non hanno legittima 52. Differenti quote delle legittime 53. Il numero de' figli rende diversa la quota della loro legittima 53, Quando i figli non sono più di quattro, la loro legittima è il terzo dell'eredità 54. Quando sono più di quattro, è la metà 54. I figli che succedono per rappresentazione, non hanno che una sola porzione 54. La legittima degli ascendenti è un terzo de'beni 55. La legittima si regola sul valore de'beni 62. L'istanza per avec re la legistima è una istanza di divisione 63. I beni donati sono soggetti alla legittima 63. I figli donatari possono astenersi dall'eredità; ma le loro donazioni sono soggette alla legittima 64. Le doti, e le donazioni sono imputate in porzione di legittia ma 64. I frutti della legittima cominciano a correre dal momento che si è aperta la successione 65. La legittima è esente da qualunque peso, da qualunque condizione, da qualunque dia lazione 65. La legittima de' figli, nati da un diverso mattimoa

nio, è la medesima 66,

Legittimi. Vedi Persone.

Lesa maestà. Definizione di questo delitto IX, 78. Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale 78. Diverse maniere d'incorrere in questo delitto 79. Dei complici, e dei conscii di questo delitto, senza averlo rivelato 80. Pene di chi attenta alla vita del sovrano 81. Altre pene contro i rei di lesa-maestà 82. Questo delitto non si estingue colla morte del reo 82.

Lettere di cambio III, 275. Obblighi di coloro che ricevono danaro per pagare la medesima somma in un altro luo-

20 279.

Libelli famosi . Vedi Ingiurie .

Liberi . Vedi Persone .

Liberti ; Libertini . Vedi Persone . Linee di parentela . Vedi Parentela .

Liti. Maniera di terminare le liti, e le controversie dell'ordine

giudiziario IX, 3.

Locatore. Il locatore è obbligato alla manutenzione II, 142. Evizione 143. Forza superiore che impedisce l'uso 143. La vendita fa cessare la locazione 144. Il legatario può risolvere la locazione 144. Incomodo sopragginato 145. Spese fatte dal conduttore 145. De' vizi della cosa locata 146. Locazione dell'usufruttuario 147. Le clausole ambigue inserite dal locatore si spie-

gano contro di lui 147.

Locazione. Definizione della locazione in generale II, 126. Chi sia il locatore, e chi il conduttore 127. La locazione si perfeziona col consenso 127. Quali cose si possono locare 128. Profitto degli animali 128. Locazione della cosa altrui 129. Prezzo dell' affitto in denato, o in porzione di frutti 129. Viltà del prezzo non ha luogo negli affitti 129. Libertà di subaffittare 129. Gli affitti passano agli etedi 130. Fa duopo per la validità della locazione che siasi convenuto del prezzo 130. Quid, se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo? 130. La locazione può farsi sotto condizioni 130. La locazione da alle parti contraenti un' azione reciproca 130. Definizione della locazione 161. Differenze di conduttori, secondo che essi somministrano qualche materia o non somministrano nulla 162. Di chi somministra la materia ed intraprende l' opera 162. Dell' architetto che provvede a tutto 162. Condizioni delle locazioni 163. Ciò che si regola a giudizio dei periti 163e M

Maggiori . Vedi Persone .

Marito. Vedi Procurs.
Marito. Come il marito succeda alla moglie VII, 65.

Marito. Come il marito succeda and ineglie vi, Matrimonie. Impegni natutali del matrimonio e della nascita I, 17. Instituzione divina del matrimonio, e divetsi principi delle leggi che ne dipendono 176

Mezzani. Vedi Sensali.

Miniere . Vedi Cose .

XL
Minori. Vedi Persone.
Montia. Vedi Core.
Monopolio IX, 142.
Morti nasi. Vedi Persone.
Mati. Vedi Persone.
Mati. Vedi Persone.
Muti. Vedi persone.

Mutiante. Chi mutua deve esser padrene della cosa, pet trasferiene il dominiò in chi la piglia II, 239. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo 249. Redibizione nel mutuo 240. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato 240. Pagamento di quella parte del debito, che si contessa dal debitote 240.

Munarario. Pagamento în termine II, 241. I casi fortuiti non liberano il debitore 241. Interesse dopo il termine e la domanda giudiziale 242. Pagamento del valore delle core mutuate 242. Tempo e luggo nella stima delle cose mutuate 242. Pagamento nella medesima quantità e qualità 243. Interessi del valote della cosa mutuata 241. Interessi d'interessi il'eciti 241.

Mucus. Definizione del mutuo II, 233. La cosa mutuata è allenata. 214. Quali cote si possono mutuare 234. Tradizione necessatia nel mutuo, per formare l'obbligo 215. Perchè tutte le
obbligazioni si convertono in mutuo 238. L'obbligazione del
mutuo non può eccedere la cosa mutuata 236. Del cambiamento del velor del denato 214. Del cambiamento del valore delle
derrate 237. Mutuo apparente, che in scaltà e una vendita 237.
Cosa data a vendere pet mutuarne il prezzo 237. Danato depositato pet mutuate 236. In qual manieta è proibito di mutuate a' figli di funiglia 245. La morte del padre non convalida il
mutuo fatto al figlio di funiglia 246. Non è proibito il mutua
al figlio emancipato 246. Se l'obbligazione del figlio di famiglia
ssi stata socioisfatta o racificata 247.

Noleggiatori. Obbligo de'noleggiatori per mare, e della loro cura III, 267. Sono risponsabili del fatto delle loro genti 267. Vetture per terra, e noleggio per i fiumi 368. Colpe dei vetturini 268.

Noçce. I beni della persona che si timatita, possono essere di tre specie VIII, 72. I beni, che uno de' conjugi può aver ricevuto dall'altro, sono di due specie 72. Beni acquistati dal marito sopra quelli della moglie, o dalla moglie sopra quelli del marito, in grazia del martimonio 72. Beni che i genitori hanno acquistati per patre de' loro figli 73. Beni che i genitori hanno acquistati per altra parte 73. Tutte queste diverse specie di beni hanno le loro regole particolati 73. I beni di colai, che si rimatita, e ch' esso ha acquistati per parte del conjuge defonto, rimangono affetti ai figli comuni 74. I figli acquistano la proprieta di questi beni, in seguito del secondo matrimonio de' loro genitori 74. Questi beni appartengono ai figli in porzioni eguali 73.

Non si fa alcuna distinzione sulla provenienza dei beni, su i quali il matito o la moglie acquistano i lucri dotali 75. Questi lucri appartengono ai figli, ancorche essi non sieno eredi ne del padre, ne della madre 76. Il padre o la madre non ereditano ab intestato alcuna parte de' beni, che il figlio ha ricevuto dal suo padre o dalla sua madre premorta 77. La persona che passa alle seconde nozze, non può dare al suo marito, o alla sua moglie più beni propri, di quello che ha dato a quel suo figlio del primo letto, che ha ricevuto meno beni di tutti 80. Nè direttamente, nè per interposta persona 81. Il calcolo de' beni deve f. rsi di quelli che si trovano in tempo della morte 81. La riduzione de'beni è comune a tutti i figli del primo letto 82. I figli nati da più matrimonj prendono i lucri che sono loro propri 82. Il passaggio alle seconde nozze non priva il conjuga superstite dell'usufrutto, lasciatogli dal conjuge defonto 83.

Obbligazioni. Quali sono queste obbligazioni, e come Iddio pone ciascuno nelle sue I, 24. Queste obbligazioni sono di due sorte le volontarie, e le indipendenti dalla volontà 25. Obbligazioni volontarie 26. Obbligazioni indipendenti dalla volontà 26. Spirito della seconda legge in tutte le obbligazioni 27. Ordine del governo per contenere gli uomini nelle loro obbligazioni 28. Le obbligazioni sono i fondamenti delle leggi particolari che le risguardano 28. Le obbligazioni fanno le veci di leggi 32. Sommessione alle potenze 32. Non far nulla che offenda l' ordine pubblico 32. Non offender veruno, e rendere a ciascuno ciò che gli

appartiene 33.

Obblighi. Obbligo di continuare l'affare incominciato IV, 117. Cura dell'affare intrapreso 117. Se colui che s'ingericce negli affari di un assente, ne trascuri una parte 112. Affate intrapreso senza necessità 119. Di colui che maneggia un solo affare 119. Casi fortuiti 119. Se l'assente muore prima che sia finito il maneggio 120. Interessi dei danari ricevuti per l'assente 120. Di co'ai che maneggia l'affare di una persona, credendo maneggiar quello di un'altra 121. Se una donna agisca per un assente 121. Di quelli che agiscono per necessità 121. Casi in cui quegli che agisce non è tenuto ad una esattissima cura 122. Su che si fondi l'obbligo di colui, di cui è stato trattato l'affare 123. Obbligo d'approvare e di eseguire ciò ch'è stato ben amministrato 123. Rimborso delle spese 124. Spese eccessive 124. Interessi dei crediti 124. Spese non necessarie 124. Se una spesa utile perisca per un case fortuito 125. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato 126. Dei servigj prestati per dovere o per liberalità 126. Eccezione dell'articolo precedente 127. Norma per fissare questa sorte di spese 127. Chi riceve quel che non. gli è dovuto è obbligato a restituirlo 152. Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è 152. Pagamento fatto da un terzo 153. Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo 153. Se si paghi per errore, o volontariamen-

re quel che non è dovuto 154. Pagamento fatto in dubbio 155, Di chi di due cose ne deve una 135. Esempio di un'altra specie 155. Altro esempio 156. Restituzione d'una cosa posseduta, senza giusto titolo 156. Pagamento di un debito che si potrebbe non pagare 156. Restituzione del danaro e degl'interessi se vi hanno luogo 160. Cura della cosa 161. Restituzione de' frutti 362. E dell'aumento avvenuto nella cosa 163. Se colui che aveva una cosa altrui, l'abbia alienata 163. Di chi trova una cosa perduta 199. Di ciò che da un'inondazione è stato lasciato in un fondo 200. Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio 200. Provvisione di viveri in un pericolo comune 201. Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito 201. Se il cambiamento non è riparabile 202. Miscuglio di cose di molte persone 203. Si può nel fondo altrui andare in cerca della roba propria 205. Obblighi scambievoli, o non scambievoli 205. Perdite e guadagni senza obblighi 205. Diversi essetti de'casi fortuiti per le conseguenze delle perdite 206. Obbligo di chi trova una cosa perduta 208. Obbligo di chi ricupera la cosa perduta 209. Disitto di ripigliare nel fondo di un altro quel che un caso fortuito vi ha portato 209. Conseguenze dell'articolo precedente 210. Altra conseguenza 210. Contribue zione per la perdita di ciò che si è gettato in mare per pericolo di naufragio 211. Su qual piede si fa questa contribuzione 212. I viveri non entrano nella contribuzione 213. Mezzi per obbligare alla contribuzione 214. Del danno avvenuto al naviglio 214. Se a cagione del pericolo si recida l'albero, la perdita è comune 214. Niuna contribuzione se il vascello perisca 215. Se lo schifo del vascello perisce 215. Se perisce il vascello, e resta lo schifo 215. Se perdendosi il naviglio in un altro luogo, si salvino alcune mercanzie 216. Se si ricuperi quel ch' era stato gittato nel primo pericolo 217. Nel caso dell'articolo precedente cessa, la contribuzione 217. Se per aver gittate alcune mercanzie, le altre sieno danneggiate 217. Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa 263.

Obblighi in solido. Definizione dell' obbligo in solido V, 5. Non vi è obbligo in solido, se non sia espresso 6. Non ostante l'obbligo in solido, non può dirigersi l'azione contro un solo 6. Vi può essere l'obbligazione in solido per ogni sotte di contratti 7. Può esser diversa la condizione degli obbligati in solido 2. Chi Paga per gli altri può ripetere 9. L'azione contro uno degli obbligati in solido non fa cessare l'obbligazione degli altri 9. L'eccezione personale di uno degli obbligati non vale per gli altri 10. La domanda ad uno degli obbligati in solido impedisce la

prescrizione riguardo a tutti 11.

Omicidio. Diverse specie di omicidi IX, 96. Omicidio casuale 96. Omicidio colposo 98. Omicidio volontario, non premeditato 98. Omicidio a difesa 98. Del marito che uccide la moglie adultera 99. Omicidio in rissa 99. Omicidio premeditato, 100. Omicidio per intidias 100. Assassinio 101, Veneficio 101. De' medicamenti

dati per procurate l'aborto 102. Patricidio 102. Donne che occultano la loro gravidanza 103. Esposizione del parto 103. Dei complici nel delitto di parricidio 104. Si fa il processo contro la memoria de parricidi 104. E contro quella de suicidi 104. Pene contro il duello 105.

esti. Gli obblighi degli osti III, 263. Convenzione espressa o taccita coll'oste 264. Ceme l'oste sia responsabile delle cose consegnate a'suoi domestici 263. Cura dell'oste 264. Gli osti sono risponsabili de' furti 264. Sono risponsabili del fatto della loro famiglia, e de'loro domestici 265. Sono risponsabili de' loro domestici unicamente per quello, che accade nell'osteria 266.

Indre. Il padre non ha alcun dritto di proprietà sugli acquisti dei figli VII. 20. Il padre gode l'usufrutto de beni de figli non emancipati 21. Il padre non gode l'usufrutto sul reculio del figlio 21. Ne su di un dono fatto dal principe al figlio 21. Ne sui beni donati sotto la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto 22. Il padre che succede al figlio insieme cogli altri figli, e rispettivi fratelli del defonto, non ha l'usufrutto sulle porzioni di questi ultimi 22. Obblighi del padre, che gode l'usufrutto 23. Il padre acquista in proprietà tutte le rendite che ricava dall'usufrutto 23. Se il padre lascia godere l'usufrutto al figlio, questi lo acquista in proprietà 24. Il padre e la madre hanno il dritto di sostentarsi co' beni de' loro figli 24. Il padre e la madre sono obbligati ad alimentare e mantenere i loto fig'i 25. I padri non sono tenuti a pagare i debiti de' figli, ne i figli quellidel padre 26. Ma la madre è tenuta a mantenere i figli solo in mancanza del padre 26. Lo stesso accade dell' avolo materno 27. Due specie di dritti degli ascendenti sui beni de'figli 27. Dritto reversivo degli ascendenti sui beni da loro donati 28. Il padre riacquista i lucri, ricavati da' suoi beni 28. Eccezioni di queste regole per il passaggio de' genitori alle seconde nozze 29,

Pazamenti. Definizione de' pagamenti V, 316. Come si soddisfano 316. La parola saddisfare si riferisce a tutti gli obblighi 316, Pagamenti di ciò che non era dovuto, o di ciò che sì poteva non pagare 317. Si può pagare prima del termine 312. Effetto del pagamento 312. Pagamento fatto da chi non è debitore 318. Il pagamento disobbliga le cauzioni e le ipoteche 313. Il pagamento fatto per avere una cessione, non estingue il debito 319. La vendita del pegno soddisfa il debito, secondo la concorrente quantità di ciò che se ne ritrae 319. Molti debiti soddisfatti per molti debitori con un sol pagamento 320. Due obbligazioni di un medesimo debitore, soddisfatte con un sol pagamento 321. Effetti de' pagamenti generali o particolari 321. Chi allega un pagamento, deve provarlo 321. Pagamento di tre annate d'interessi decorsi, prova il pagamento delle annate precedenti 322. Il creditore non è obbligato a ricevere in più rate il suo pagamento 322, Diverse maniere di pagare 324. La cessione di un

credito è pagamento 324. La cessione senza garantia per rimaner disobbligato, è pagamento 325. L'innovazione è pagamento 325. Il giuramento defizito, o una sentenza equivalgono al pagamento 325. Se la cosa dovuta perisca, il debitore e discaricato 326. Quando il creditore succede al fidejussore, o il fidejussore al creditore 325. Deposito nel caso che il creditore ricusi di accetta il pagamento 327. Non si puo pagare una cosa per un' altra 3.7. Lavoro che deve esser fatto per mano di un appalta. tore 32%. Colla cessione de' beni si danno in pagamento cose diverse da cio che si deve 328. Se in pagamento di una somma si dia tutt'altro che danaro, è una vendita 329. Se una porzione del fondo, dato in pagamento, rimanga evitta 329. Pagamento in danaro il giorno avanti ad un bando, con cui si vieta il cotso di una data specie di moneta 329. La confusione dell'azioni estingue il debito 330. Più obbligati insieme ed i fidejussori possono pagare per il debitore 331. Ogni persona può pagare per un'altra 332. Del debitore che col danaro di un altro, paga per se stesso al creditore comune 333. Il procuratore può pagare ed esigere 335. Pagamento a colui che non ha l' autorità di far quietanza 335. Tatori e curatori possono fare e ricevere i pagamenti 335. Pagamento ad uno di piu creditori che hanno un diritto in solido 336. Uno degli eredi non puo ricevere che la sua porzione 336. Quietanza di un accusato di delitto 336. Il debitore di molti debiti paga quello che piu gli piace 337. I pagamenti s'imputano a scelta del debitore, ed in suo favore 333. L'imputazione si fa sul debito che al debitore riesce più vantaggioso di pagare 339. Se quando si fa un pagamento per alti differenti debiti, l'imputazione debba prima di tutto farsi per il debito enunciato nella quietanza 340. Qual regola abbia luogo allorchè il fidejussore di due persone paga, senza indicare il debito, sul quale debba faisi l'impatazione 340. Il sovrappiù di un pagamento s'imputa agli altri debiti 341. L'imputazione si fa prima sugl'interessi 341. Sebbene la quietanza sia per il capitale e per gl'interessi 342. Imputazione del prezzo del pegno iporecato per molti debiti 342.

Parentela. Cosa è grado di parentela VI, 349. Cosa è linea di parentela 350. Linea ascendentale 350. Linea discendentale 350. Linea collaterale 351. Diverse linee di ascendenti e di discendenti 353. Linee di ascendenti parenti e materni 354. Moltiplicazione degli ascendenti, e delle loro linee 354. Differenza fra linea degli ascendenti e quella de' discendenti 355. Diverse linee de' collaterali 356. Tre ordini di collaterali 356. La prossimità de' gradi de' collaterali non si regola coll'ordine delle linee 357. Situazione delle linee de' collaterali 358. Due maniere di contare i gradi, l'una secondo il dritto romano, l'altra secondo il dritto canonico escondo il dritto romano, l'altra secondo il dritto canonico escondo il dritto canonico.

Parricidio. Vedi Omicidios Patti. Vedi Convenzioni.

Peculato. Definizione del peculato IX, 82. Degii uffiziali che alce-

rano la moneta 29. De finanzieri che abasono del denaro pubblico 89. Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici 89. Se questo dellito si estingua colla morte del reo no. Specie particolate di peculato 90.

Pegni. Vedi Ipozecke.

Peus. Come il giudice debba condursi nell' importe le pene IX. 146. Differenti specie di pene 147. Pene infamanti 147. Pene importanti la motte civile 14". Condanta a morte 147. Confiscagione 147.

Permuta, Definizione della permuta II, 121. Nella permuta l'uno e l'altro fanno le veci di venditore e di compratore 122. Evizione nella permuta 122. Le regole della permuta sono le me-

desime che quelle della vendita 122.

Persone. Distinzione delle persone pel sesso I, 187, Distinzione per la nascira, e pel porcre paterno 188. Legittimi e bastardi 189. Morti nati 189. Aborti 190. Bambini non nati 190. Postumi 191. Que' che nascono dopo la morte della loro madre 191. Ermafroditi 191. Eunuchi 192. Insensati 192. Sordi e muti, ed altei che hanno simili infermità 192. Come la demenza e i' imbecillita non cambiano lo stato 193. Mostri 193. Casi in cui i mostri sono noverati tra' figli 193. Distinzioni per l'erà 194. Schiave 195. Liberi 196. Cagioni della schiavità 196. Libertini, liberti o affrancaci 196. Quati sono i padri di famiglia e i figli di famiglia 196. L'emancipazione non altera il divitto naturale del potere paterno 197. Chi sono coloro che chiamansi sui juris 197. Adulti ed impuberi 198. Maggiori e minoti 198. Prodighi 198. Regnicoli e stranieri 199. Morte civile 199. Religiosi professi 199. Ecclesiastici 200. Comunità 200,

Poligamia . Vedi delitto di carne .

Politica. Suo spirito 1, 59. Passessore. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se

non per autorità del giudice 11, 97.

Possesso. Definizione del possesso V, 229. Connessione del possesso colla proprietà 229. Non vi sono due possessi di una medesima cosa 229. Quali cose si possono possedere 230. Specie di possesso de dicitti 230. Il possesso non richiede una continuara ritenzione 231. Possesso degsi animali 231. La semplice ritenzione senza diritto nella cosa non è un vero possesso 232. Si può possedere per mezzo altrui 212. Possesso precario 233. Possesso di buona fede o di mala fede 234. Possesso furtivo o clandestino 234. Il possessore si presume proprietario 235. Ritenzione che il padrone non può togliere 235. Il possessore è mantenuto senza sitolo, se non ve ne sia contro di lui 236. Se due pretendono essere possessori, chi ha posseduto per un anno è preferito 237. La controversia sul possesso si giudica prima di quella sulla proprietà 237. Il giudizio possessorio deve introdursi dentro l'anno in cui è seguita la turbativa dal possesso 238. Se il possesso è dubbio, si giudica dai titoli, e la cosa si mette in deposito 218. Il dirinto di possedere acquistasi colla proprietà 240. Differenza

fia l'acquisto del diritto di possedere è l'acquisto del possesso attuale 241. Si può in certi casi acquistare la proprietà per semplice effetto del possesso 242. In tal caso il possesso è un titolo per la proptietà 242. Le cose che non hanno padrone, si acquistano col possesso 243. Come se si trovano gemme ed altre cose preziose 243. Acquistasi colla caccia, e colla pesca 243. Coi bottini su'nemici 244. Se si trova una cosa abbandonata o gittata per donarla 244. O una cosa perduta di cui non si sa il padtone 244. O un tesoro 245. Cio che la natura aggiunge ad un fondo, acquistasi dal padrone del fondo 245. Possesso dell'edifizio acquistato dal padrone del fondo 246. Avviene lo stesso delle piantagioni 247. Possesso di cio che è stato aggiunto ad un mobile 248. In the consiste il possesso 250. Possesso che taluno prende da se stesso, senza diritto precedente 251. Possesso che prende solo colla tradizione 251. In che consiste la tradizione che dà il possesso 252. Tradizione ed immissione nel possesso de' mobili 252. Tradizione ed immissione nel possesso degli stabili 253. Tradizione ed immissione nel possesso delle cose che consistono in dirirti 253. Non si può possedere se non una cosa certa e determinata 254. Come si conserva il possesso 255. Si conserva il possesso per mezzo di altri 256. Può taluno entrate in possesso o da per se stesso, o per mezzo di altre persone 256. Il possessere succede al diritto del suo autore 256. Si perde il possesso di ciò che si aliena o si abbandona 257. Le cose perdute, e quelle che si gittano in mare in un pericolo di naufragio, non s'intendono abbandonate 2574 Si perde il suo possesso col possesso di un altro 258. Primo effetto del possesso: il godimento 259. Altro effetto: di acquistare in certi casi la proprietà nel tempo stesso che si possiede 259. Altro effetto: acquisto della proprietà con un lungo possesso 259. Altro effetto: fa considerare il possessore come padrone 260. Effetto del possesso di buona fede 260. Effetto del Possesso di mala fede 261. Possesso colla via del fatto 2610

Postumi. Vedi Persone. Precario. Vedi Comodato.

Prescrizione. Definizione della prescrizione V, 273. Qual sia l' oggetto della prescrizione, e quale il suo effetto 273. Quando si acquista 273. Il possessore unisce al suo possesso quello del suo autote 275. Caso in cui il possesso di an altro che non è l'autore, giova al possessore 275. Possessi interrotti 276. Intervallo senza possesso apparente 277. Intervallo senza possessore, che non interrompe la prescrizione 277. Quali cose si possano prescrivere 278. Si prescrivono i dritti e le azioni 278. Caso in cui si prescrivono cose che son faori di commercio 278. Le servità si prescrivono 279. Buona fede necessaria per prescrivere 279. Prescrizione senza titolo 279. Se il possessore ha perduto il suo titolo 281. Di chi acquista di buona fede da un possessore di mala fede 22t. Differenza della buona o della mala fede in un caso medesimo 282, L'etelle e tenuto 212 mala fede del defan-

to 281. Ma non il legatatio, ne il donatario 283. Prescrizione degl'interessi o di altri annui canoni decorsi 285. Si può acquistar la preserizione senza possedere personalmente 385. Non si dà prescrizione senza possesso 287. Definizione dell'interrompimento 287. Se il possesso del venditore giovi sembre al compratore 287. Se il possesso di chi ha comprato eum paffo redimendi, giovi al venditore 288. Se chi possiede, vende o loca al proprietario, il possesso di questo proprietario possa servire per acquistat la prescrizione contro di lui 283. Se il possesso possa conservarsi per mezzo di chi non possiede in nostro nome 289. Se chi tiene una cosa a titolo di pegno, possa prescrivere 290. Se abbia luogo la prescrizione per i beni di un terzo possessore, compresi erromeamente in una divisioge 290. Si può prescrivere in virru di una transazione 196. Il donarario può prescrivere, sebbene il donante non sia proprietario 290. Se si possa prescrivere quando si possiede come erede di una persona che si credeva morta, e che intanto vive 290. Se si possa preserivere la superficie senza il suolo 290. Cause che fanno cessare la prescrizione 292. Quali cose si possono prescrivere 292. Prescrizione de'debiti pagabili entro un dato tempo, oppure condizionati 201. La prescrizione non corre contro i minori 294. Se un maggiore si trova interessato con un minore 295. In qual senso la prescrizione non corre contro gli assenti 295: In qual senso non si prescrivono i beni dotali 197. Garantia non si prescrive 297. La mala fede impedisce la prescrizione 293. Se bisogna unire molti possessi, in tutti è necessaria la buona fede 298. Altro vizio del possesso che impedisce di prescrivere 198. In qual senso il possessore non può cambiar la causa del suo possesso 299. Il vizio del titolo impedisce la prescrizione 301. Vizio del titolo che non impedisce la prescrizione sor. L'istanza giudiziale interrompe la preserizione 302. Domanda di uno di molti creditori 303. Domanda contro uno di molti debitori 303. La via di fatto non interrompe la prescrizione 304.

Presunzioni. Cosa sia presunzione V, 176. Presunzioni ben fondate o deboli 177. Fondamento delle presunzioni 177. Presunzioni concludenti o incette 178. Due sorte di presunzioni 177. Prove presuntive senza restimoni e senza scrittute 180. Fatti che si presunmono veri 5 fatti che bisogna provare 181. Prudenza del giudice per decidere dell'efficacia delle presunzioni 182. Esempi di un fatto che bisogna provate 182. Esempio di una presunzione ben fondata della giustizia di un pagamento 182. Altro esempio di molti conti fra due persone 183. Altro esempio; obbligo cancellato o lacero 184. Esempio di una presunzione che niente prova 135. Esempio di una presunzione in un fatto antico 185. Presunzione di natura diversa da quelle che servono di prove 186. Altra specie di presunzioni 187. Altra specie di presunzioni 187. Altra specie di presunzioni

ni 188. Privilegi de' crediteri. Definizione del privilegio V, 302. L'anteriozirà di tempo è indifferente tra' privilegiati 302. Effetto del privi-

XLVIII legio 303. Privilegio del venditore 303. Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto 104. Frivilegio di chi mutua per conservar la cosa 304. Privilegio per le migliorazioni 305. Effetto di questo privilegio 305. Privilegio degli architetti e degli operaj 305. Pilisegio di chi mutua per qualche lavoro 306. Pilvilegio de vetturini 306. Privilegio su i frutti per il prezzo di un aifitto 307, Privilegio del censo e della rendita enfiteutica 307. Privilegio su i mobili dell'inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione 302. De' mobili del subaffittatore 30. Eccezione a' due articoli precedenti 309. Privilegio per la pigione di altri edifizi che non sono case 310. Privilegio del re 310. Data dell'ipoteca 310. Fia le ipoteche, quella del re va nel suo ordine 311. Eccezione 311, Prelazione dei re a tutti i creditori che non hanno ne ipoteca, ne privilegio 311. Privilegio delle spese de' funerali 312. Spese fatte in giudizio 313. Prelazione per il deposito su i beni de' pubblici depositari 313. Prelazione. per il deposito ch'esiste 313. Colui che ha fatta innovazione perde il suo privilegio 314. Concorso di creditori per diversi depositi 314. Effetti de' privilegi 315. Differenza de' privilegi per l' ipoteca de' beni 316. Concorso e prelazione tra' privilegiati 316, Un caso di prelazione tra gli stessi privilegiati 317. Tre ordini di creditori 317.

Procura. Definizione della procura III, 235. Definizione del procuratore v35. Come si formi la convenzione tra colui che costizuisce un procuratore, ed il procutatore costiruito 236. Se il procuratore sia presente 236. Diverse maniere per costituir un procuratore 230. Procura condizionata 236. Procura generale o speziale 236. Facoltà indefinita, o regolata e limitata 237. Incombenza gratuita del procuratore 237. Procuratore per l'affare ove egli ha interesse 238. Procura per l'affare di un terzo 238. Effetto della procura per l'affare di un terzo 239.

e della raccomandazione 239.

Procuratore. Come si formi l'obbligo tra il procuratore e colui che lo costituisce III, 241. Spese fatte dal procuratore 241. Se il procuratore abbia speso più di quel che avrebbe fatto il principale 242. Interessi de' danari pagati dal procuratore 242. Se due persone hanno costituito un procuratore 243. Delle perdite che cagiona al procuratore l'affare di cui s'incarica 243. Libertà di accettare la commissione, necessità di esegui:la 246. Inte-1a esecuzione della commissione 247. Estensione e limiti dell'autorità 247. Cura de' procuratori, e degli altri incaricati 247. Limiti di questa cura 248. Si può render migliore ma non peggiore la condizione del commissionante 248. Se il procuratore compri a più caro prezzo di quello che gli è stato ordinato 249. Procuratori ed altri amministratori debbono render conto 249. Gli avvocati ed i procuratori non possono entrare a parte nelia lite, ne farsi cedere i dritti litigiosi 250. Autorità di chi ha una procura generale 251. Si ricerca un'autorità speciale, per transigere e per alienare 251. Procura non eseguita, essendo le cose

XLIX

nel lor primiero stato 252. Due procuratori per la medesima incombenza 252. Due procuratori, l'uno senza saper dell'altro 252. L'autorità del procuratore finisce cella rivocazione 254. La costituzione d'un secondo procuratore rivoca il primo 254. Il procuratore può dimettere l'incarico, dopo aver accettata la procura 255. Deve far sapere il suo cambiamento 255. Se il procuratore non può far sapere il suo cambiamento 256. Le procure finiscono colla morte d'una delle parti 256. Del procuratore che agisce, non sapendo la morte del suo principale 256. Se l'erede del procuratore defunto agisca dopo la sua motte 257.

Prodighi. Vedi Persone. Proniposi. Vedi Collacerali.

Proprietario. Ciò che il proprietario deve all' affittuale II, 153.

Mobili ed utensili dati all' affittuale 152. Riparazioni fatte dall'
affittuale 150. Spese dell'affittuale per essersi interrotto l'affitto
159. Migliorazioni dell'affitto 160. Se il proprietario tutba l'affittuale 160. Del turbamento che dal proprietario non può impeditsi 161.

Prove in generale. Definizione delle prove V, 138. Prove di due sorte 139. La confessione della parte è una prova 139. Della confessione fatta dal procuratore 139. Fatti che non hanno bisogno di prova 140. Chi allega un fatto deve provarlo 140. Il reo convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni 141. Ciascuna parte può dal canto suo provare il contrario dei fatti dell'altra 141. Libertà reciproca di allegar fatti e di provarli 141. Purchè questi fatti riguardino l'affare 142. La cosa giudicata sta in luogo di verità 142. L'efficacia delle prove dipende dalla prudenza del giudice 143. Nelle prove bisogna esaminare 1. se sieno legali 143. 2. Se sieno concludenti 144.

Prove scritte. Quali sieno le prove scritte V, 149. Uso di queste prove 150. Le prove scritte sono le più sicure 150. Non ammettono prova in contratio 150. Purchè non si pretendano false 151. Gli atti scritti non fanno prova, se non quando son fatti colle formalità legali 152. I testimoni di un atto scritto non possono esser sentiti per dichiarare o annullare il contenuto nell'atto 152. Gli atti scritti fanno prova solo contro le parti 153. Nessuno può scrivere da se medesimo i documenti de'suoi diritti 153. Le prove si debbono ricavare dagli atti originali 154. Caso in cui, in mancanza degli originali, può farsi uso delle copie ed anche di altre prove 154. Enunciativa di un atto in un altro 155. Atti contradditori 156. Atticoli secreti contro un atto pubblico 156. Gli articoli secreti non possono pregiudicare ad un terzo 157.

Prozio. Vedi Collacerali.

Pupillo. Obbligo generale del pupillo verso il tutore IV, 55. Il pupillo deve approvare le spese ragionevoli 55. Agenti 56. Alimenti al padre, alla madre, a' fratelli ed alle sorelle del pupillo 57. Interessi di ciò che va creditore il tutore 57. Ipoteca del tutore 58. Caso in cui il tutore è preferito 58.

Tom. IX.

Katto. Vedi Delitto di carne.

Rezole del dristo. Definizione delle regole I, 150. Due sorti di regole, naturali, ed atbittarie 150. Quali sono le regole naturali 151. Quali sono le regole arbittarie 152. Altra divisione delle regole 152. Due maniere di abusar delle regole 153. Le eccezioni sono regole 153.

Religione. Suo spitito I, 59. Religiosi professi. Vedi Persone.

Re cissione. Patto rescissorio II, 100. Effetti delle clausole rescissoa rie 100. Rescissione senza clausola rescissoria 100. Rescissione di consenso prima dell'esecuzione 101. Rescissione di consenso dopo l'esecuzione 101. Definizione della rescissione VI, 7. Rescissione indipendente dal dolo della parte 7. Restituzione contro i decreti 7. Le rescissioni dipendono dalla prudenza del giudice 8. Non si debbono facilmente accordare 8. Esfetto della rescissione contro le terze persone 9. L'erede può essete restituito in nome del defonto 9. Per domandare la rescissione, si ricerca una procuta speciale 10. La ratificazione impedisce la rescissione 10. Essetti reciprochi della rescissione 11. Limiti della rescissioa ne, se nel contratto vi son capi a' quali non ha rapporto 12. Rescissione di una parte, che ha il suo effetto per il tutto 12. Tempo per dimandare la rescissione 13. Quando comincia a correre questo tempo 13. Come si conta riguardo agli eredi 13. La restituzione puo aver luogo per una dete 17. Restituzione in favore de' minori 17. Causa della restituzione de'minori 17. Quando i minori sieno restituiti 17. Se i minori promossi ad una dignita possano profittare del beneficio della restituzione 18. Questa restituzione è indipendente dalla buona o dalla mala fede della parte 18. Il minore non è indistintamente restituito 19. Non è restituito di cio che si è fatto per giuste cause 19. Il minore non è restituito, quando inganna o cagiona qualche pregiudizio 20. Non è restituito ne' delitti 21. Se un minore sia dichiarato maggiore 21. I minori sono restituiti da tutte le lesioni, suorche ne' casi degli artico'i precedenti 22. Il minore gode del benefizio della restituzione in ogni sorte di contratto, in cui è leso 22. Se ha accertato un legato o una successione, o se vi ha rinunziato, puo essere sempre restituito 24. Se la successione diviene onerosa per casi fortuiti 24. Se la successione, cui il minore ha rinunciato, vien migliorata da un altro erede 25. La restituzione ha luogo per i lucri, di cui il minore è stato privato 25. Il minore è restituito per evitar liti ed affati scabrosi 26. Il minore è restituito in integrum da un compromesso 26. Restituzione in integrum da un'ommissione 27. Il minore è restituito in integrum da un mutuo, se non ha impiegato utilmente il denaro 28. Restituzione fra due minori 29. I minori possono essere restituiti contro ciò ch'è stato fatto da'loro tutoxi e curatori 31. L'autorità del tutore o del curatore non impedisce la restituzione; ed il minore è anche restituito in insegrum contro il fatto del curatore Ir. Se goda della restituzione in integrum un minore, che ha esatto un suo credito, e ne ha fatto quietanza 32. Se un minore goda la restituzione da una sua malleveria 33. Se la restituzione accordata al minore fidejussore, giovi al principal debitore 34. La minorità finisce nei 25 anni compiti 34. Del fidejussore di un minore 35. Dispensa della età 35. La ratificazione impedisce la restituzione 36. Se la ratificazione fatta nella maggior età impedisca la restituzione contro i contratti fatti nella minorità 33. Gli stabili de' minori non possono essere alienati senza necessità 38. Formalità per la vendita degli stabili de'minori 39. Vendita fatta dal tutore, senza osservar le debite formalità 41. Effetto della rescissione non solo contro il tutore, ma ancora contro il possessore 41. Migliorazioni fatte dal compratore del fondo di un minore 41. Restituzione in integrum contro un acquisto fatto da un minore 42. Se un maggiore possa essere restituito in integrum 45. I vizi de' contratti sono cause di rescissione 46. Se ha luogo la restituzione in caso di frode 46. Da qual giorno corre il tempo accordato per farsi restituire contro un contratto, in caso di frode per parte di uno de' contraenti 47. Restituzione ne' contratti coattivi 47. Restituzione ne' contratti fatti per timore 43. Quale specie di timore può dar luogo alla restituzione 48. Bisogna che il timore sia verisimile 48. Qual prova sia necessaria per domandar la restituzione contro un contratto, che si pretende fatto per timore 49. Se il timor di un'accusa possa dar luogo alla restituzione 49. Dolo tra coeredi 49. Rescissione di una divisione 50. Rescissione di una vendita per la lesione nel prezzo 50. Se la restituzione per semplice lesione possa aver luogo in vantaggio di un maggiore, quando un minore vi ha il medesimo interesse so. Restituzione per l'assenza o per altra giusta causa 51. Se le dilazioni accordate per domandare la restituzione possano aver luogo contro un esiliato 52. Chi sia restituito contro un contratto di vendita 52. Se il fidejussore sia discaricato, allorche il compratore ha ottenuta la restituzione contro un con tra tto di vendita 52.

Restituzione in integrum. Vedi Rescissione. Ricompra. Facoltà di ricompra II, 99. Vendita colla facoltà di ricompta 98. Facoltà di ricompta ex intervallo 93. Durata della facoltà di ricompera 99. Riconduzione. Vedi Affitti.

Sacrilegio . Vedi Eresia .

Schiavi. Vedi Persone. Sensali. Offizio di un mezzano III, 292. Uso lecito delle mediazioni 293. Obbligo de' mezzani 293. Obbligo di coloro che impiegano mezzani 294. Salario de' mezzani 294.

Sentenze. Cosa sia sentenza IX, 50. Diverse specie disentenze 50. Quale sia sentenza giuridica so. Condanna nelle spese 51. Separazione do' beni . Definizione della separazione di beni III, 55

Cause della separazione de'beni 55. Effetto della separazione 56. La moglie separata non può alienare 56. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote 56. Ed anche per i suoi beni parafernali, se ne abbia dati al marito <7. Come pure per i suoi lucri 57. Casi di questa separazione IV, 343. La separazione è indipendente dall'ipoteca 344. I legatari hanno il diritto di separazione 344. Separazione per un debito condizionato, o da soddisfarsi in un dato tempo 344. L'alienazione fatta dall'e ede impedisce la separazione 344. L'ipoteca fatta dall'erede, non impedisce la separazione 345. La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre 345. Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo 346. La separazione non nuoce al diritto contro l'erede 347. I privilegi non impedi cono la separazione 347. Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione 347. La confusione impedisce la separazione 348. L'innovazione la impedisce ancora 348. Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice 349.

Sequestratario. Definizione del sequestratario convenzionale II, 220. Ciascuno di quelli che hanno destinato un sequestratario possono invigilare sulla sua condutta 281. Differenza tra il depositario semplice ed il sequestrarario 281. Natura e conseguenze del possesso del sequestratario 281. Il sequestratario deve tender conto 282. Discarico del sequestratario 482. Regole del deposito,

applicabili al sequestro 282.

Sequestro. Vedi Deposito. Servità. Definizione della servitù III, 157. In che consista la servitu 157. Prima divisione delle servitu 158. Seconda divisione 158. Le servitù sono per i fondi 159. La servitù può sussistere soltanto per una porzione del fondo 159. Diverse sotte di serviru 160. Due specie di servitù 160. Servitu degli edifizi e de'fondi sustici 161. Accessori delle servitu 161. Le servitu si regolano cen i titoli 162. S' interpretano in favor della libertà 163. Un diritto di servitù puo stabilirsi con un contratto di vendita 164. Se uno possa imporre un diritto di servitu sopra un podere che non confina col suo 164. Colui che riserva un diritto di servitù in un contratto di vendita, deve esprimere quale specie di servitù intende riservarsi 166. Servitù che si presume riservata nel contratto di vendita 165. Il compratore di un fondo non può pretendere alcun dritto di servitù sul podere del venditore, se questo dritto non siasi espressamente stabilito 166. Il legatario non ha verun dritto di servitu su i fondi ereditari, se questo dritto non sia stato stabilito nel testamento 166. Servitu per una data ora 166. Il compratore di un podere soggetto ad un dritto di servitù, deve lasciar godere di questo dritto 166. Cambiamenti fatti contro il diritto di servitù 167. Servitù necessaria 167. Le servitù si acquistano colla prescrizione 167. Il modo della servitù si può conoscere dallo stato de' luoghi 168. Le servitu si perdono o si diminuiscono colla prescrizione 168. Le ser-

vità non possono passate da persona a persona 169. La propries tà del fondo serviente appartiene al padrone del fondo 170. Servitu per l'uso di due fondi 170. Della servitù che sembra inutile 170. De' fondi che hanno molti padroni 170. Possesso delle servitù per gl'inquilini e per altri possessori 171. Possesso di un solo per la servitù comune a molti 171. Il privilegio di uno impedisce la prescrizione per tutti 172. Servitù degli edifizi 173. Sbocco d'acque 173. Fogne 174. Lumi 174. Servitù per i lumi, di due sorte 174. Servitù per le vedute, di due sorte 175. Diritto di appoggiare 175. Non si può intraprender nulla sul fondo vicino 176. Ciò che può farsi in un edifizio in pregiudizio del vicino 177. Incomodi per cui il vicino deve, o non deve soffrire la servitù 177. Servitù de' poderi rustici 178. Passaggi 179. Non può passarsi pel fondo del suo vicino, se non si ha il diritto di servitu su questo fondo 179. Delle strade pubbliche 179. L'uso dell'acqua 179. Acquidotto 179. L'acqua appartie. ne al padrone del fondo ove scaturisce 179. L'acqua di un ruscello appartiene a coloro che ne hanno sempre goduto, quando non vi fosse titolo in contratio 180. Il diritto di prender acqua può essere accordato a più persone 180. Diritto di cercar acqua in un fondo per condurla in un altro 180. Cause del diritto di prender acqua 180. Altre sorte di servitù 181. Servitù per l'uso degli animali 182. Tolleranza della servitù 182. Tolleranza delle opere necessarie per l'uso della servitù 183. A chi è tenuto il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l' edifizio di un altro 183. Se bisogna ristaurare il muro comune 184. Spesa per ristaurare il muto comune 184. Il proprietario del sondo serviente può abbandonare questo fondo 185. Se il fondo dominante sia diviso 1854. Due servitù d'un medesimo fondo ad una medesima persona 185. Colui che gode un diritto di servitù non può fare innovazione alcuna 186. Se si aggiunga peso al muro soggetto alla servitù 187. Riparazioni necessarie per l'ua so della servitu 187. Del danno che naturalmente produce una servitù 183. Il diritto di servitù non estendesi fuori del suo na so e non si comunica ad altri 188. Servitù dovuta ad una certa specie di fondo 19e. Il diritto di servitù perisce col fondo 191. Confusione della proprietà de' due fondi 192. Se dopo questa confusione il proprietario rivenda il podere serviente 192. La servitu non ha più luogo quando la medesima persona è proprietaria del podere dominante, e del podere serviente 192. Fondo intermedio che impedisce l'uso della servitù 193. Se la servitù possa sussistere per un fondo tramezzato da un altro 194. Se finisca la servitù quando il proprietario del podere del fondo dominante, ha permesso di cambiare lo stato de' luoghi 195. Se la servitù finisca quando il marito è proprietario del fondo serviente, e la moglie è proprietaria del fondo dominante, e così all' opposto 1951 Il diritto di servitù si conserva col godimento di colui che n'è il proprietario 196. Prescrizione delle servità 196. Diverse manière di preserivere, secondo le differenze delle ser-

vità 197. Prescrizione delle servità, il cui uso è intertotto per lungo tempo 198. Continuazione di prescrizione da un possessote al suo successore 199. Le sentenze non fanno cessate le servità 199.

Sindaci. Uso dei sindaci e di altri direttori IV, 107. Da chi sono eletti 108. Come sono eletti 108. Quegli ch'è nominato ha il sao vato per compite il numero degli elettori 109. Autorità di colui che vien eletto 109. Darata di quest'autorità 109. Cuta dei sindaci 109. Loto obblighi 110. Obbligo di ratificare 111. Obbligo di abbonare le spese 112. Limiti degli obblighi delle comunità 112. Come il prevosto possa esser tenuto in sto nome 112. L'abbligo di un corpo non dividesi tra gl'individui 111.

Società. Turbamenti che scompigliano l'ordine della società 1, 4. Tutti i turbamenti della sociotà sono stati un effetto della disubbidienza alla prima legge 47. Sregolatezza dell'amote, sorgente della sregolatezza della società 42. Dell'amor proprio, ch'e il veleno della società, Iddio ne ha ferto un rimedio che contribuisce a farla sussistere 49. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente 51. Definizione della società II, 292. Porzioni de socj nella cosa comune 2924 Porzione del guadagno e della perdita 292. Queste porzioni sono egualt, se non vi sia un patto in contrario 293. La parre del guadagno regola quella dell's perdita 293. Differenza di contribuzioni e di porzioni 193, Eguaglianza delle porzioni, non ostante la differenza delle contiibuzioni 294. Ineguagiiarza della parte del guadagno, e della parte della perdita 294. Discatico di tutta la perdita per uno dei seci 295, Società fraudolenti 296, Societa illecine 296, Diffetenza deila società dagli altri contratti, per la moltiplicità degli obblighi 296. La società non puo essere perpetua 29. I soci debbonst scegliere reciprocamente 29%. Differenza tra l'avere qualche cosa in comune, ed essere socio 298. L'erede di un socio non è socio 298. Non puo stipularsi che gli eredi saranno soci 299. Il socio di uno dei soci non lo e degli altri 299. La società si pilo contra te senza scrittura, e come ? 299. Di coloro che com-Prano în comune una medesima cosa 300. Libertà di tutti i patti leciti tra i soci 300. Patti sulla durara della società 301. Clausole penali 301. Patti sul regolamento delle porzioni 301. Donazioni sotto colore d'una società joz. Le società sono generali e particolari 303. Società di guadagno o pura o semplice 304. La società dei lucti non comprende le successioni, i legati e le denazioni 304. La società di tutti i beni non esclude cosa alcuna 305. Il risarcimento d'un danno particolare di un socio si mette in comune în una società universale 306. Condanna personale contro un socio 306. Profitti illeciti non entrano nella società 307. Le società sono limitate a quel che vi si mette 307. Se siavi oscurità nel contratto di società per sapere ciò che vi è stato posto 307. Debiti della società e dei soci 303. Cio che il sceto può o non può prendere sul fondo della società 308. Spese straordinarie d'un socio 309. Spese illecite 309 Unione e fedeltà dei soci 311. Cura e vigilanza dei soci 311. Soci tenuti al dolo ed alle colpe gravi 312. Casi fortuiti 312. Se il socio si appropria, o converte in suo uso la cosa comune 313. Uso della cosa comune senza cartiva fede 313. Perdita, o danno cagionato da un socio 313. Il servigio che si presta da un socio, non si compensa colla perdita che cagiona 314. Il socio è tenuto al fatto di colui che ha associato nella sua porzione 314. Perdita, e guadagno cagionato da coni che è associato alla porzione di un socio 314. Spese dei soci 315. Perdita particolare d'un socio avvenuta pel fatto della società 316. Dei guadagni, o perdite particolari in occasione della società 317. Perdite delle cose destinate pet esser messe in società 317. Insolvibilità d'un socio 318. Un socio non può contrarre un obbligo a nome del compagno, senza una speciale commissione 320. Un socio non può ritirare il suo fondo 320. Di chi propone un socio, e se ne fa risponsabile 320. Privilegio dei soci pel pagamento di ciò che si devono tra loro 320. Se il socio si renda indegno di questo privilegio 321. Questo privilegio non estendesi ai fidejussori, nè agli eredi dei soci 321. Un socio niente può fare nella società, senza il consenso dei consoci 322. Della negligenza dei soci 322. La società si discioglie col consenso dei soci 324. Ogni socio può rinunziare alla società 324. Rinunzia fraudolenta non disobbliga 326. Rinunzia in contrattempo 327. Si giudica del contrattempo dall'interesse della società 327. Profitto dopo la rinunzia 327. Non si può rinunziare fraudolentemente, ne in contrattempo 327. La rinunzia è inutile se non sia a notizia de' consoci, ma nuoce al rinunciante 323. Finita la società, ciascuno si ritira impunemente 328. La società si discioglie anche col consenso tacito 323. La società finisce, finito che sia l'oggetto 329. Se un socio divenga incapace di contribuire i suoi averi o la sua industria 329. Il curatore del prodigo e del pazzo può rompere li società 330. Morte naturale di un socio 330. Morte civile di un socio 330. Divisione de' lueri, delle perdite e de' pesi 331. La società si discioglie quando il socio rinunzia alla sua parte 331. Se la perdita della spesa di uno de'soci cagioni il discioglimento della società 331. Divisione degli effetti della società 331. Come si faccia la divisione, allorche uno de' socj è debitore della società 332. Diritti, ed obblighi dell'erede di un socio 333. L'erede deve partecipare dei lucri, e delle perdite 334. L'erede è tenuto a tutti gli obblighi del defunto 334. L'e. rede è tenuto alle colpe del defunto 335. La società non rimane sciolta colla morte di un socio, se questa morte non sia nota 335. Della società di un affitto riguardo agli credi 336.

Sordi e muti. Vedi Persone.

Sostituzione volgare. Definizione generica della sostituzione VIII,

324. Definizione della sostituzione volgare 325. Subito che vi è
un erede, cessa la sostituzione volgare 325. Si possono fare più
gradi di una sostituzione volgare 325. Si possono sostituire o una

persona a più, o più persone ad una, ed anche i coeredi fia di loro gre. Si può sostituire ad un legatatio 326. Fra i coeredi secjonocaminate sostituiti, le potzioni per la sostituzione sono le medesin e che quelle della instituzione 327. La sostituzione reci proca fra i coeredi si limita alla persona dell'erede superstite quando si dà il caro della sostituzione 328. Il sostituito al so stituito, è ancora sostituito al primo 229. L'instituzione di una fra due persone, che sopravviverà all'altra, contiene la sostituzione del superstite al defonto 329. Se il sostituito muore prima del caso della sostituzione, non trasmette il suo dritto al suo crede 330. Il sostituito ad uno dei coeredi è preferito all'erede, che ha il dritto di accrescimento 310. Fra i cceredi, chi ha ana porzione, non puo rinunciare alle porzioni vacanti ; je. Di un esede sostituito a se medesimo 3;1. La sostituzione voigate diviene inutile, se l'erede instituito l'accetta 171. Quid se l'erede, che ha accettato, ottiene la restituzione in integram

contro la sua accertazione ? 333.

Sossituzione pupillare. Definizione della sostituzione pupillare VIII, 339. Per fare una sostituzione pupillare e necessario che il testamento contengo la disposizione de' beni del testatore 339. Differenza fra la sostituzione pupillare, e l'esemplare 339. La sottiruzione pupillare può esser fatta per cessare prima della pubertà 3+1. Si può sostituire pupillarmente a' nepoti ed agli altri discendenti 341. Un avolo non può sostituire pupillarmente a'suoi neperi che dopo la sua morte, ricadono sotto la porestà del padie 141. Si può sostituire ad un postumo 341. La sostituzione pupillare racchiude la volgare 342. La sostituzione pupiliate comprende ancora i beni del figlio 344. E percio contiene due testamenti, quello del padre, e quollo del figlio 346. Il padre non puo sostituire pupillarmente ad un figlio, che non ha sotto la sua potesta 346. Questa restituzione finisce colla puberta 146. Socienzione ad un figlio pazzo, la quale chiamasi esemplare 147. A questa sostituzione si chiamano solamente i figli o i fratelli del figlio pazzo 147. Finisce quando il figlio cessa di esser paz-20 148. Anche la madre e gli altri ascendenti passono fate tali sostituzioni 149. Costituzione compendiosa 352. Effetti delle tre sostituzioni comprese nella compendiosa 154. Differenza degli effetti di queste tre sostituzioni 154. Sostituzione reciptoea 1544 Il sostituito all'impubere, non può accettate una successione e ricusar l'altra 356. Neppure s'egli fosse coerede dell'impubete 357. La sostituzione reciproca fra due impuberi, comprende l'uno e l'altro caso 357. La sostituzione reciproca fa un impubete ed un adulto, è solo una sostituzione volgate 357. Il sostituito all'impubere o ad altro esede, e sostituito ad amendue nel solo caso della sostituzione volgare 358. Il sostituito a due impuberi non succede, che ajl'ultimo di essi che muore 359. Il sostituito oll'ultimo che muore, succede ad amendue, s'essi muojono nel tempo medesimo 360. La sostituzione volgate al un impubere non cessa colla sua adizione, se in appresso l'instituito rinuncia 301, Se il testatore che ha dritto di sostituire pupillarmente, possa gravate l'instituito di una sostituzione fe-

decommissaria 365.

Sestituzione fedecommissaria. Definizione delle sostituzioni, ossia dei fedecommessi VIII, 375. Definizione del fedecommesso universale e particolare 376. Chi possa sostituire 376. Diverse maniere di sostituire 376. La sostituzione si limita ai beni lasciati dal testatore 377. L'erede gravato di una sostituzione, può ritenere la quarta parte de' beni 378. I frutti de' beni soggetti alla sostituzione. appartengono all'erede, quando il testatore non abbia altrimenti disposto 378. L' crede gravato di restituire tutti i beni che ha percepuri dal defonto, deve restituire anche i legati e le antiparti 379. La sestituzione può farsi a tempo, e sotto condizione 379. L'erede moroso dee restituire i beni del fedecommesso, ed anche i frutti e gl'interessi, se vi hanno luogo 379. Se l'erede non è in mora, non dee restituire i frutti 38. Cura che debbe avere l'erede de'beni soggetti al fedecommesso 381. L'erede ricupera le spese fatte per un fedecommesso 381. Se un padre gravato di un fedecommesso in favore de' figli, possa esserne privato, quando ne dissipa i beni 381. Pena dell'erede, che ritiene i beni fedecommissari 382. I pesi passano al sostituito insieme co' beni 383. I figli gravati di un fedecommesso ritengono la loso legittima 383. La dote si prende sui beni del fedecommesso 386. Il sostituito alla porzione di uno de' due eredi, ch' e l'ultimo a morire, non succede ad alcuno, se i due instituiti muojono contemporaneamente 388. Un figlio, che nasce dopo la sostituzione fatta ad un altro figlio, la fa cessare 389. Inventario per la sicurezza del fedecommesso, ed anche pieggieria, quando si creda necessaria 390. Anche il padre e la madre debbono in questi due casi dare le sicurezze per il fedecommesso 391. Si può sostituire in tutte le cose di qualunque specie 392. La sostituzione di un' credità ricaduta è un fedecommesso particolare 393. Si può gravare di un fedecommesso. tanto l'erede, quanto il legatario 393. Differenti maniere di sostituire 393. Qualunque espressione, che spiega la volontà del restatore, basta per il fedecommesso 394. Diverse maniere di sostituire, che hanno il carattere di fedecommesso. Esempio 394. Si può fare un fedecommesso in favore di coloro, che ancora non sono nati 395. Ordine de' fedecommissarj, quando ve ne sono molti chiamati successivamente 395. Diverse maniere di regolare quest' ordine 395. Fedecommesso indefinito ad uno della famiglia, o a quelli della famiglia 396. Quando l'erede gravato ha la libertà di scegliere uno fra molti, e non sceglie alcuno, tutti succedono 397. Il fedecommissario scelto dall'erede, non riconosce il proprio dritto, che dal testatore 398. La proibizione di alienare obbliga nel solo caso, che sia fatta in favore di qualche persona 399. La proibizione di alienare un fondo, o di disporne in favore di altri, che di uno della famiglia, non toglie la scelta di uno della famiglia 400, Il fedecom-

LVIII missario deve avere la cosa soggetta al fedecommesso, o il suo valore 400. I frutti e gl'interessi sono dovuti dopo la mora 401. L'erede non può ripetere il pagamezto di un fedecommesso nullo, s'egli lo ha già fatto 401. Il legatario, e non l'erede profitta della nullità del fedecommesso di un legato 402. La sostizuzione può esser fatta ad una o a più persone 404. Ed in uno, o più gradi 404. Tutte le persone capaci di esser eredi, sono capaci di esser sostituite 405. Persone incapaci de' fedecommessi 405. I fedecommessi taciti sono proibiti 405. Chi presta il noune a tali fedecommessi commette un delitto 406. Prove de' fedecommessi taciti 407. Non si puo anticipare la restituzione del fedecommesso, se ejò ridonda in pregiudizio dell'erede chiamato 408. La donazione del fedecommesso fatta dall'erede instituito, trasferisce al donatario il dritto di scegliere l'erede instituito 409. Limiti della libertà di avvantaggiare la condizione di uno degli sostituiti 410. Ordine degli sostituiti in divetsi gradi 411. I sostituiti reciprocamente possono rinunciare al fedecemmesso 411. La prescrizione di un fondo sostituito corre tanto contro all' erede, quanto contro al sostituito 412. La prescrizio. ne di un fondo soggetto al fedecommesso, alienato dall'usufruttuatio, spoglia l'erede fedecommissario 413. Un fedecommesso da restituirsi dopo la morte dell'erede gravato, non si apre per la morte civile dell' erede medesimo 413. La sostituzione ad un erede o ad un legatatio se muojono senza figli, cessa nel caso ch' essi lasciano figii 414. Le sostituzioni fedecommissarie non possono aver luogo senza l'instituzione dell'erede 421. Per gravare l'erede di una sostituzione, bisogna lasciargli piu di quello, che gli assegna la legge 421. Se il sostituito xiceva dal testatore o dall'erede gravato 421. Per ricevere una sostituzione, bisogna esser nato allorche se ne fa l'apertura 422. Non ha luogo un fedecommesso fatto in un testamento, ch' è nullo per mancanza delle formalità necessatic 422. Due legatati si presumono sostituiti reciprocamente, quando il superstite fra di loro deve restituire il legato ad un terzo 422. Se la proibizione di alienare importi fedecommesso 423. Estetto di questa proibizione quando sono morte tutte le persone, in grazia delle quali ess2 è stata fatta 423. Se la profbizione di alienare porti seco quella d'ipotecere e di dare in enfiteusi 424. Effetto della proibizione di vendere a qualunque altra persona, che agli agnati 424. Della rinuncia alla sostituzione 424. Se una rinuncia senz'alcuna riserva, faccia presumere la rinuncia alla sostituzione 426. Se si presuma, che il fedecommissatio abbia rinunciato alla sustituzione, quando è intervenuto come testimonio alla vendita dei bent soggetti al fedecommesso 426. Se il consenso dato alla vendita dei beni soggetti al fedecommesso, sia una rinuncia alla sostituzione 426. Se questo consenso importi una rinuncia anche al prezzo della vendita 427. Se un minore possa essere restituito in integrum dalla rinuncia ad un fedecommesso reciproco 427.

Stellionate . Definizione dello stellionato III , 326. Eccezione dalla regola precedente 126. Effetto dello stellionato 327. Stellianato. Vedi anche Falsità.

Successioni. Necessità delle successioni e lot uso 1, 44. Due modi di succedere 44. Le successioni debbono escet distinte da' contratti 44. Petche siensi distinte le successioni dagli abblighi VI, 54. Necessità delle successioni, e come esse sieno state regolate dalle leggi 55. Delle due some de successioni, che chiamansi legittime o testamentarie 38. Olivire delle successioni legittime 59. Origine delle successioni restamentarie 64. Conciliazione dell'uso de testamenti colle successioni legitime 65. Differenza fea lo spirito del dritto romano, e quello degli statuti municipali 70. Quale delle due successioni sia piu favorevole, la restamentaria o la legittima 75. Perche siansi fatte tutte queste osservazioni 79. Successione di chi muore senza parenti e senza testamento 84, Successione del re ne' bent de' bastardi 87. Successione del re ne' beni de' foresticui, che non scoo naturalizzati 28. Successione per confisca 89. Successione de' vessalli 29. Uso di queste ultime ossesvazioni sulle diverse sorte di successioni 90.

Suicidio . Vedi omicidio .

Surrogatione. La cessione surroga all'inoreca ed al privilegio IV, 322. Sutrogazione senza cessione 323. Come una terza persona possa acquistare il diritto di un creditore 323. Come una terza persona acquisti il privilegio di un creditore 124. Come il privilegio acquistasi senza surrogazione 325. Del creditore che paga un altro creditore più antico di lui 326. Surrogazione di un compratore a' creditori che paga 320. Surrogazione per un sequestro 327. Surrogazione nulla dopo il pagamento 327. La validità della surrogazione dipende dallo stato in cui è il diritto quando è surrogato 327.

Testamento. Definizione del testamento VII, 100. La sola instituzione dell'erede forma il testamento 101. Il testamento abbraccia la disposizione di tutti i beni 101. Il testamento non ha il suo effetto, che per la morte del testatore sor. L'erede legittimo diviene erede testamentario, quando è stato instituito 102. Il testamento deve contenere l'instituzione dell'erede 10a. Le disposizioni del testatore fanno legge 103. Il testamento non dipende da altra persona che dal testatore 104. Ne' testamenti deve esaminarsi la volontà, e la facoltà del testatore 105. Non si può instituire un crede, che debba incominciare, o cessare di esser tale in un dato tempo 106, Il testamento acquista la sua forza per l'accettazione dell'erede 107. Diverse specie di testamenti 107. Testamenti de' ciechi, de' sordi, de' muti 107. Testamenti militari 108. Testamenti in tempo di peste 108. Testamenti chiusi 108. Molti originali di un sol testamento 109. Il scetamento è comune a tutti gl'interessati 109, Chiunque non è

jucapace, può far testamento 114. Gl' impuberi sono incapaci 114. Ed i figli di famiglia 119. I pazzi possono testare solo quando hanno i lucidi intervalli 119. I veechi, gl'infermi, i cagionevoli possono testare 120. Un prodigo non puo testare 140. Chi nell'atto stesso è sordo e muto, non puo testate 122. Ma se sa scrivere può testare 12;. Chi è sordo e non muto, può restate 123. Chi è nato muto, ma non è sordo, non può testase, se non sa scrivere 124. I ciechi possono testare 124. I fozestieri non possono testare 124. I religiosi possono testare prima di far professione 124. I condannati a morte possono testare 125. I bastardi possono testare 126. Differenza fra l'incapacita del forestiere e del condannato a morte, e fra quella di tutti gli altri 126. Materie degli arricoli seguenti 128. Differenza fea l'incapacità di testare, e quella di acquistar beni per via di testamento 128. Persone che trovansi nella prima di queste incapacirà, ma non nella seconda 228. Persone incapaci dell'uno e dell'altro 129. Bastardi capaci di acquistar beni per via di testamento 129. De' figli che ancora non sono nati 129. De' figli che neppure son conceputi 129. Non è necessario il nominare l'erede, ma basta averlo indicato con segni indubitati 130. Il testatore può non conoscere l'erede 132. Testamento nullo per l'incertezza dell'erede 132. Le persone indegne non possono esser beneficate ne' testamenti 134. In un testamento vi bisognano sette testimoni 139. I testimoni debbono esser presenti, e firmore il restamento, se sanno scrivere 139. I testimoni debbono aver compiuti 14 anni 140. Le femmine non possono fare da testimonj 140. E neppure i pazzi, i mati, i sordi, i prodighi 141. Ne gl'infami 141. Ne i forestieri non naturalizzati 141. La capacità del testimonio si considera nel tempo del testamento 142. L'erede non può esser testimonio 142. Ne il figlio o il padre o il fratello dell' erede 145. Nè il padre o il figlio o il fratelio del testatore 148, Molte persone di una medesima famiglia possono essere testimonj 149. Il testamento può faisi in qualunque ora: 149. Formalità differenti, secondo le varie specie de testamenti 149. Testamento militare 149, Testamento in tempo di peste 154. Testamento c'iuso 156. Formalità per aprire un testamento chiuso 119. R ognizione del siglilo prima dell'apertura 160, Testamento di un cicco 160, Maniera di fate il restamento per qualunque persona 161. Il testamento è nullo, se vi manca qualche formalità 167. Il secondo testamento annulla il primo 195. Ancorche non ne faccia alcuna menzione 196. Ed ancorche resti senz' effetto, bastando che sia fatto con tutte le formalità 196. Un testamento che può esser valido con meno formalità delle ordinarie annulla il primo 197. Un restamento, fatto con cinque testimoni in favore dell'erede del sangue, rivoca il primo fatto in favore di un estraneo 198. La nascita di un figlio annulla il testamento 198. Se però il figlio sopravvive al testatore 199. Il testamento che preterisce i figli, è nullo 199. o che li direda ingiustamente 200, Se l'erede non accetta l'e-

euzione del primo erede è preferita ad una seconda instituzione, ancorche fatta con tutte le formalità 250. In questo caso però i legati del secondo testamento si sostengono 251. In generale l'erede è più favorito del legatatio 252. Primo esempio, in cui l'erede è preferito 255. Secondo esempio 256. Terzo esempio 256, Primo esempio in cui è favorito l'ercde 257. Secondo esempio 258. Terzo esempio 259. Quarto esempio 260. Quinto crempio 260. Sesto esempio 262. Esempio di un caso, în cui un accidente cambia la disposizione del testatore 261. Altro esempio consimile 264. Altro esempio dell'interpretazione di una disposizione in un caso non preveduto 265. Altro esempio di un caso preveduto 266. Aitto esempio consimile 267. Altro esempio consimile 262. La validità di un testamento è indipendente da' motivi esposti dal testatote 274. Disposizione del restatore, che non deve eseguitsi 271. In qual senso i testatori possono o non possono derogare alle leggi 272. Due testamenti diversi, che sussistono 174. Diversi riguardi per l'interpretazione de' testamenti 274. Condizioni, pesi, destinazioni, motivi, indicazioni, e termini di tempo, che un testatore può aggiugnete alla sua disposizione 279 a 318. Prima sicurezza per l'esecuzione de' restamenti, cioè che sieno passati a notizia delle parti interessate, e che sieno insinuati 377. Uso degli esecutori testamentari 378. Esecuzione di una disposizione commessa all'etcde, o ad altra persona 379. Sicurezza per i legati condizionali 379. Esecuzione delle disposizioni indefinite 380. Esecuzione delle disposizioni trascurate 320. L'esecutore dee render conto 3712 Testamento inoficioso . Vedi Diredazione .

Testimonj. Testimonj e testimonianze V, 163. Uso de testimonj in ogni causa 163. Chi possa esser testimonio 164. Se petsone di ogni satte possano essere testimoni 164. Niuno puo esser testimonio nella causa propria 164. Due qualità di restimoni 1641 Testimoni sospetti 165, Testimoni interessati 166. Testimoni intpiegati negi' interessi della patte 146. Testimoni consanguinei o affini 166. Testimoni amici 167. Testimoni nemici 167. Testimonj domestici o dipendenti dalla patte 167. Testimonj titubanti 168. Due testimoni 168, Si possono fat esaminare più testimoci 168. Diversi riguardi per giudicare delle prove con testimoa) 169. Anche i testimoni non sospetti sono soggetti ad etrore 171. I testimoni possono essere astretti a deporte 172, Debbano essere sentiti dal giudice 172. Debbono prestare il giuramento 172. Scuse de' testimonj, che chiamansi exeines 173. Testimoni che sono scussti dalla loro dignità 173. Commissione 10gatoria per esaminare un testimonio 174. L'avvocato della parte non può esset testimonio 174. Spese de' viaggi de' restimoni

175. Falso testimonio punito 175.

Transazioni. Definizione della transazione III, 203. Vari modi di transigere 204. Le transazioni non oltrepassano il loro soggerto 204. La transazione con uno degl'interessati non obbliga gli aîtri 205. E molto meno obbliga quando è fatta con un terzo, che non è parte interessata 205. La transazione sopra un dritto non pregiudica ad un dritto consimile, sopravvenuto dopo 206. Pena stipulata nella transazione 206. Transazioni col fidejussore 207. La transazione equivale ad un giudicato 207. Un infermo può transigere 207. Transazione verbale 208. La transazione deve eseguirsi 208. Se la transazione abbia forza quando una delle parti si ritratta sul momento, che si stipula 208. Il eonsenso di tutti gl'interessati annulla la transazione 208. Come debba intendersi la rinunzia a tutti i dritti transatti 209. La transazione può solo obbligare le parti transigenti 209. Il dolo e l'errore annullano le transazioni 210. Se la transazione deroghi ad un diritto, il cui titolo sia ignoto 211. Transazione deroghi ad un diritto, il cui titolo sia ignoto 211. Transazione per palliare un contratto proibito 213. Transazione su di una lite giudicata, senza saputa delle parti 213.

Trasmissione. Definizione della trasmissione VII, 365. A che ridus cesì il dritto di trasmissione 365. La trasmissione ha luogo, quando il dritto è acquistato 366. Essa dipende dallo stato, in

quando il rovasi questo diritto nel tempo della morte 366. Se l'erede o il legatatio premuore al testatore non vi è trasmissione 366. L'instituzione dell'erede, ed un legato può esser conceputo in termini, che li facciano passare agli eredi 367. L'adizione dell'eredità dà il dritto di trasmissione 367. L'erede che mure prima del tempo di deliberare, trasmette il suo dritto 368. L'instituzione o la sostituzione condizionale non si trasmette, se non si è purificata la condizione 372. Trasmissione del legato puro e semplice 372. Trasmissione del legato condizionale 373. Trasmissione del legato pagabile ad un dato giorno 374. Le regole della trasmissione possono applicarsi alle sostituzioni ed ai

fedecommessi 374.

Trebellianica. Definizione della trebellianica VIII, 440. Essa ha Irebellianica. Definizione della trebellianica vii in tutta l'eredità 440. Il testatore può assegnare all'erede una certa porzione, in vece della trebellianica 441. Il testatore può proibire la trebellianica 442. L'erede, che restituisce volontariamente tutti i beni senza ritenere la trebellianica, la perde 443. La trebellianica non compete che al primo erede gravato 443. Se i frutti percepiti dall'erede si deducano nella potzione della trebellianica 444. I frutti percepiti dal figlio non si deducono 445. Pena dell'erede gravato, che non ha fatto l'inventatio 446.

Tutela. La tutela finisce colla maggior età IV, 59. Della tutela di molti pupilli 60. Continuazione dell'amministrazione dopo la maggior età 60. La tutela finisce colla morte del pupillo 61. E colla morte del tutore 61. E colla morte civile dell'uno e dell'altro 61. Remozione o scusa 62. Cause della remozione di un tutore 62. Tutore deposto per cattiva amministrazione 63. Cattiva amministrazione punibile 63. Non finisce la tutela se il tutore sia stato preso da' nemici 63. E neppure se ciò accada al

minore 64. La povertà del tutore non è un motivo per depor-LXIV lo 64. Assenza del tutore 64. Tutore infedele che ofite di das sicurtà 64.

Tutori. Definizione della tutela IV, 10. Durata della tutela 11. Tutela a' più prossimi, se non vi sia cosa in contrario 11. Tutore eletto dal padre o dalla madre 12. Uno o più tutori 13. Se possa darsi il tutore ad un assente 13. Se possa darsi il tutore ad alcuno per forza 13. Ad un muto 13. Ad un sordo 14. Tutoti onorarj 14. I tutori debbono essere confermati dal giudice 14. Tutori senza cauzione o colla cauzione 15. Preserenza di chi dà cauzione 15. Il padre e l'avo eutori 15. Chi può esser tutore 16. Giuramento del tutote 16. Officio del tutore 19. Autorità del tutore 20. Spese che può fare il tutore 20. Spese che non può fare 21. Amministrazione degli affari 21. Estensione e limiti dell'autorità del tutore 22. Del tutore che abusa della sua autorità 23. Se il padre abbia voluto che il tutore si regolasse nel consiglio della madre 23. Come il turore agisca 24. Effetto dell'autorità del tutore 24. L'autorità del tutore è necessaria per la validita de' contratti tra i pupilli 25. Tutore cieco 25. Se il tutore possa e5sere forzato ad autorizzare il suo pupillo 25. Quando vi sono molti tutori, se sia sufficiente l'autorità di un solo 26. Se sia necessaria l'autorità del tutore nelle obbligazioni condizionate 26. Restituzione in integrum non ostante l'autotità del tutore 26. Lite del tutore contro il suo pupillo 26. Il tutore non puo accettare una cessione contro il suo pupillo 27. Tutore obbligato ad accettare la tutela 30. Primo obbligo del tutore: educazione del pupillo 30. Regolarmente l'educazione del pupillo appartiene alla madre 30. Madre passata alla seconde nozze 31. Spese per l'educazione de' pupilli 31. Regole per queste spese 31. Volontà del padre sull'educazione 12. A chi appartenga l'edueazione del pupillo 33. Spese per l'educazione del pupillo 33. Pupilli senza beni 34. Secondo obbligo del tutore: amministraziene dei beni 34. Inventario de' beni 34. Scritture ed effetti consegnati al tutore 35. Tutore in possesso di tutti i beni 35. Il tutore deve vendere i mobili del pupillo 35. Il tutore non puo comprare i beni del pupillo 36. Eccezione della regola della vendita de' mobili 36. Eccezioni 37. Utilità del pupillo preferita alla disposizione paterna 37. Vendita de' crediti minuti 38. Impiego del danaro 32. Se il tutore sia risponsabile dell'impotenza de'debitori 38. Del tutore che essendo creditore, si compone 39. Tutore che ha ottenuto un rilascio dai creditori del Pupillo 39, Interesse de' danari, mancando il tutore di rinvestirli 40. Dilazione per il rinvestimento 40. Il tutore che non ha rinvestio il danaro del pupillo, ne deve gl'interessi 40. Se un tutore debba gl' interessi quando non ha trovato un utile rinvestimento 41. Se il tutore abbia impiegato il suo denaro 41. Se il tutore possa esser tenuto agl' interessi dopo la maggior età del pupillo 42. Impiego de' risparmi 42. Impiego delle rendite dei

nuovi fondi 42. Se non si trovà a rinvestice 43. Se il tutore trascuri di zinvestire, o non si cauteli 44. Dell' amministrazione di due o più tutori 44. Beneficio di divisione e di discussione tra molti tutori 45. Se un tutore possa esser tenuto al fatto del contutore 45. Di molti rutori 46. Turori onorari 47. Il tutore deve render conto dopo finira la tutela 47. Caso in cui il tutose dee render conto durante la tutela 43. Introito ed esito 49-Spese della tutela 49. Ipoteca del pupillo su'beni del tutore 50. Della madre tutrice che passa alle seconde nozze so. Obblighi de' fidejussori de' tutori st. Il tutore deve esser discusso prima del fidejussore 52. Di chi attesta la idoneità de' rotori 52. Degli eletrari 52. Obblighi degli eredi del tutore 53. Obblighi degli eredi del tutore per gli affari da esso incominciati 51. Degli affari sopraggiunti dopo la motte del tutore 14. Se l'erede s'intrometta nella tutela 54. Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore 54. Obblighi del pupillo verso il tutore 55 segg. Differenza tra le cause che inabilitano, e quelle che scusano e7. Fondamento di queste cause 69. Le donne sono incapaci della tutela 62. Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo 68. Sono incapaci della tutela i minori 68. I malati 68. I figli di famiglia 69. Altre cause d'incapacità 70. Le cause che scusano sono di due specie 70. Le cause d'incapacità possono addutsi anche in linea di scusa 71. Sono scusati dalla tutela i settuagenari 71. Ma debbono avet compito l'anno settantesimo 71. Altre seuse della tutela. Le malattie 71. Il numero de' figli 72. Le altre tutele 72. Un' altra tutela assai difficile 73. Tre nitre tutele 73. L'appellazione da un decreto che încarica di una tutela, equivale ad una tutela effettiva 71. Chi è incaricato di due altre tutele può essere solo coartato ad assumere una terza 74. Altre seuse della rutela, Inimicizie col papillo 75. Liti tra il tutore ed il pupillo 75. Liti tra i parenti prossimi del tutore ed il pupillo 75. Privilegi che esentano dalla tutela 76. Qualità elericale 76. Mancanza di beni o d'industria 77. Il tutore eletto è obbligato ad amministrare fino che rimane dispensato 77. L'accettazione dell' officio non da più luogo a' motivi di acusa 78. Incapacità sepravvenuta dopo la scelta 73. Privilegio posteriore alla scelta 78. Scusa posteriore 72. Diversità di domicilio 79. Riunione di più cause di scusa, nessuna delle quali besta da se sola 79.

Vagabondi IX, 144.

Vendita. Definizione della vendita II, 4. La vendita si perfeziona col solo consenso 5. Chi può vendere e comptate 5. Tre sosti di obblighi nel contratto di vendita 5. Della vendita fatta a due persone senza il consenso di una d'esse 7. Quali cose possono vendersi 29. Le cose incorporali, come i diritti, possono vendetsi 29. Vendita delle cose future 30. Vendita di una speranza incerta 30. Vendita in grosso e in massa 10. Vendita a unmero, 2 peso ed 2 misura 30. Come si perfezionino iz ventite Tom 1X.

in grosso, e a minuto 30. Vendita di una cosa che si dà a prova 31. Gli accessori della cosa venduta son compresi nella vendita 32. Cose staccate da un edifizio, le quali entrano nella vendita 32. Nella vendita di una cosa, o di un'altra, spetta al venditore lo scegliere 33. La vendita del diritto di attigner acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrarvi il passaggio 35. Il compratore non può chiedere se non la cosa venduta 35. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro 36. Se in vece del prezzo convenuto, il venditore riceve altra cosa per pagamento 37. Uno o più prezzi di una sola vendita 37. Prezzo incerto e ignoto 38. Il prezzo delle vendite è arbitrario 38. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge, nè agli usi 39. Quando il prezzo di una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate le rive e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno 39. Se risultando dalla misura del terreno più moggiate di quelle che il venditote avea dichiarato, debba il compratore pagare il prezzo del più? 39. Si può aggiungere al contratto di vendita i patti che si vogliono 41. Effetto della condizione dalla quale dipende la vendita 41. Effetto della condizione che risolve la vendita 42. Stipulazione in vantaggio del venditore, o del compratore 42. Una vendita fatta sotto condizione, è nulla, quando non la luogo la condizione 42. Si può convenire, che il venditore terrà in affitto il podere venduto? 42. Si può convenire, che il compratore non possa vendere ad altri che al venditore? 43. Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da' debiti il podere in un dato tempo 44. Una condizione inserta nel principio dell'atto, può esser cangiata nel corpo dell'atto stesso 45. Clausola, che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un dato tempo 45. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la cosa venduta 46. I cambiamenti seguiti prima della conclusione della vendita appartengono al venditore so. I cambiamenti dopo la vendita appartengono al comptatore 50. I cambiamenti che accadono dopo il ritardo del venditore nel consegnare la roba, ridondano a suo danno 51. Se amendue sieno in mora 51. Di ciò che vendesi a numero, a peso o a misura 52. Vendita colla prova 52. Se nella vendita di una delle due cose, una ne venga a perire 53. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita 53. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o diventa migliore 54. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione di trar profitto dall'inesecuzione 54. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti 55. I frutti sono sempre di colui ch' è padrone della roba quando si raccolgono 55. Se con qualche convenzione siasi stabilito chi debba soggiacere alla perdita, bisogna a tal convenzione attenersi 56. Cosa considerar bisogni per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno 57. Se, la toba venduta e consegnata essendo rubata, la

perdita cada nel compratore 57. Se si vende un dato numero di bottiglie di vino da prendetsi in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita? 57. I tutori e i cutatori non possono comptar beni di coloro, i quali sono sotto la lor direzione 59. Procuratori costituiti 60. Erede gravato di una sostituzione so. Minori ed altri so. Cose pubbliche 60, Stabili delle chiese e de'comuni; cose sacre 61, Beni soggetti a sostituzione er. Fondo dotale et. Cose delle quali è vietato il commercio 61. Vendite nulle per difetto di qualche condizione or, Errore 62, Errore nelle qualità della cosa venduta 62. Dolo e violenza 62. Se un cieco possa comprate 62. Se l'errore nel nome della cosa venduta renda nulla la vendita 63. Se la vendita di una casa, di un bosco sia valida per lo suolo, quando la casa o gli alberi fossero stați di già incendiati nel tempo del contratto di vendita 63. Se sia valida la vendita condizionata di un podere, ch'era stato venduto senza condizione 64, Vendite nulle per la viltà del prez-20, 64. 65. 66. Il venditore dee dichiarare i difetti della cosa venduta 85. Distinzione de' difetti delle cose vendute 85. Redibizione degli stabili 86. Quantunque il venditore ignori i difetti, tuttavia il compratore ha la sua azione 87. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti 87. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti \$7. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione 88. Cambiamenti della cosa prima della redibizione 89. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore 8 9. Se i difetti possono essere conosciuti o supposti 90. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità che renda la cosa migliore 90. Podere venduto come si trova 91. Difetto d'espressione del venditore 92. Inganno nella cosa 92. Redibizione per diferro d'una di molte cose, che si uniscono insieme 93. La redibizione non ha luogo nelle vendice che si fanno coll'autorità del giudice 93. Tempo per esercitate la redibizione 93. Si può stipulare che il venditore non satà garante de' diferti della cosa venduta? 94. La redibizione ha luogo nel caso di vendita de' beni de' minori 94. Danni ed interessi se debbano aver luogo 97. La risoluzione della vendita fa ritornate le cose al pristino loro stato 97. Il venditore riacquista i suoi diritti 98. Vendite forzose 104. Vendita forzosa pel bene pubblico 104. Vendita di derrate 104. Vendita forzosa per una necessità particolare 105. Se quegli che poteva esser costretto consenta alla vendita 105, Se ricusa di vendere 105. Effetto di tali vendite 105. Poderi vicini alle strade principali 106. Sequestri e decreti 108. Vendita all'incanto 106. Ventilazione 107.

Venditore. Obblighi del venditore verso il compratore II, 7.

Veneficio . Vedi omicidio . Verturini . Vedi neleggiatori .

Vie di fatte . Vedi conventicole .

Veme, Sua parura I, 9, Religione dell'uomo 9. Prima legge del-

INVITE

l' nomo 9. Seconda legge dell' nomo 9. Fondamento della socile tà degli nomini 10. Destino dell' nomo alla società per due spe-

cie di obbligazioni 15.

Oio. Definizione dell'uso III, 126. Quando l'uso porta seco l'us sufrutto 127. Colui che ha il diritto dell'uso, non deve incomodare il proprietario 127. L'uso non si trasmette ad altre persone 147. L'uso acquistato dal marito, o dalla moglit vale per amendue 122. L'uso dura per tutta la vita 129. Definizione dell'abitazione 129. L'abitazione si estende a tutta la famiglia 129. A quali luoghi si estende l'abitazione 130. Translazione del diritto di abitazione 130. L'abitazione dura per tutta la vita 130.

Come finisce il diritto dell'uso 152.

Brufrutte . Definizione dell' usufrutto III , 113. Altra definizione 117. Come si costituisce l'asufratto 113. L'usufratto non impedisce al proprietatio di disporte della proprietà 114, Frasi che disegnano un diritto di usufiutto tra. La parola usufrutto à talvolta impiegata impropriamente, volendosi esprimere il dominio che appartiene a colui, ch' è gravato della sostituzione 114. Usufrutto in porzione divisa ed indivisa 115. Usufrutto di mobili e di stabili 115. L' usufrutto comprende ogni sorte di rendita 115. L'usufretruario fa suoi i fretti che raccoglie 116. Il prezzo dell'affitto appartiene all' usufruttuario , come i frutti 127. Le rendite che hanno un tratto successivo, si dividono tra il proprietazio e l'usufruttuazio, a proporzione del tempo 118. Come l'usufruttuatio possa anticipare la ricolta 118. Aumentazione o diminuzione dell'usufrutto pel cambiamento del fondo 118. De' cambiamenti che può fare l'usufruttuario per aumentare la rendita del fondo 119. Alberi abbattuti 120. Alber! morti 120. Uso degli alberi abbattuti per riparare 140. Pali 1214 Servitu accessoria dell'usufrutto 121, Comodità non necessarie all'usufructuario 121. L' usufructuatio ha la servicia 122. L'usufruttuario è renuto a soffice le servitù annesse al podere 127. L'usufruttuario non può abbattere i boschi e gli alberi d'alto fasto 122. Migliorazioni e riparazioni che si possono fate 1225 Non si possono togliere le migliorazioni e le riparezioni che si trovano fatte 123. L'asufruttuatio può alienare il suo dritto 123. Puo intercompete l'affitto 124. Usufrutto di ogni sorte di beni 132. Usufrutto dei mobili compresi in una totalità di beni 132. In che consista quest'usufrutto 137. Usufrutto degi? animali 133. L'usufruttuario di un gregge di bestiame deve impiazzare 134. L' usufruttuacio d'animali che non si riproducono, non è tenuto a rimpiazzare 134. Dell'usufrutto delle cose che si consumano 135. L'uso di tali cose equivale all'usufrut-10 135. Limiti ed estensione dell'uso de' mobili 135. Se l'usufentinacio de' mobili possa locarli 136. L'usufrutto dura solo per un dato tempo 146. La morte del proprietario non produce l'estinzione dell'usufrutto 147. Il cambiamento del proprietario per altra causa che per la morte non angulla l'usufratto 147. Ofesti dhieti finierono colla morte dell' usufruttuaMo e di chi ha l' uso 147. Se l'usufrutto non sia stato dato che per un tempo, sinisce dopo questo tempo 147. Finiscono questi dirittì, quando è spirato il tempo per cui doveano durare 148. Se finisca l'usufrutto quando il fondo è stato occupato da nemici 148. Se l'usufrutto legato ad una città, finisca nel caso che la città sia distrutta 148. Restituzione dell'usufrutto ad una altro usufruttuatio 148. Se la cosa perisca 149. Inondazione 149. Usufrutto sul restante del fondo 149. Differenza tra l'usufrutto universale e particolare 150. Cambiamenti del fondo 150. Ciù the rimane della cosa perita 152.

Winfratikario. L'usufruttuatio deve fare l'inventario delle cose soggette all'usufrutto III, 137. Deve dare sicurtà per la restituzione 138. Deve prender cuta delle cose soggette all'usufrutto 138. Deve godere da buon padre di famiglia 139. Usufrutto di una barca o di un vascello 139. Pesi che deve pagare l'usufruttuario 140. Deve adempire a' pesi 140. Deve fare le riparazioni 140. Obblighi di chi ha l'uso 141. Cessione dell'usufrutto

o dell'uso, per evitare i pesi 142.

Zie . Vedi Collaterali .

## INDICE

Dell' Analisi delle Leggi Civili dello Statuto Veneto.

Il numero romano indica il tomo, e la cifra arabica la pagina.

Adorione. Vedi Leggi.

Assicurazioni IV, 221.

Avaree IV, 219. Aggiunta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 156.

Beni de' comuni. Vedi Leggi. Beni mobili. Vedi Leggi.

Cambiali. Forma delle lettere di cambio III, 282. Come si effettui il cambio 283. Requisiti necessari per istabilire la qualità di una lettera di cambio ivi. Cambiali assolute e clausolate 284. Formula ordinaria di una cambiale ivi. Termini rimarcabili della cambiale 284, 285. Modo con cui vengono pagate le cambiali 285. Gito a cui possono andar soggette 286. Come vadano in protesto 288, 289, 1858.

Cauzione V, 54.
Codicilli. Leggi su questa materia Tom. IX, 169,

LXX

Camedate. Nello statuto veneto non havvi legge alcuna su tal sog. getto, tom. II, 205.

Compromessi . Due sorte di comptomessi , volentari e necessari III , 239. Convenzioni . Vedi Vendire .

Curatori . Vedi Tatori .

Deposico . Vedi Sequestro . Diredazioni, Vedi Testamento inofficioso,

Diretti de' figli . Vedi Leggi .

Donationi . Leggi venete risquardanti la forma dell'atto con cui si dona, e le persone eni vien donato III, 108. Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 155.

Dosi . Della costituzione delle doti Tom. III, 58. Restituzione della dote 63. Pagamento di dote 66. Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest' articolo IX, 154.

Deveri dei figli. Vedi Leggi.

Effetti della patria potesta. Vedi Leggi.

Enfiseusi. La legge che stabilisce, che l'enficeuta decada dal beneficio quando sia in difetto di pagamento, se possa aver luogo in favor delle mani morre? Tom. II, 186. Eredi beneficiarj , VI , 261.

Fallimento V, 378 regg. Aggiunta alle leggi accennate in quest'articolo IX , 158 reg.

Fedecommessa VIII, 428. Leggi venete risquardanti i fedecommessi 429. Leggi che risguardano i testamenti degli ascendenti 429 segg. Le stesse leggi sono applicabili altresì a' testamenti degli altet parenti, ed anche degli estranei 431. Leggi per l'interpretazione delle parole dei testamenti 431, 432. Scioglimento del fedecommesso 433, 434, 435. Due leggi risguardanti i lega-ti 436. Alcune viste dell'Autore sulla materia fedecommissaria 436, 437. Correzioni ed aggiunte fatte alle Jeggi accennate in quest'articolo IX, 169.

Fidejussione V, 54.

G

Giuramento V, 217 segg. Aggiunta fatta a quest' articolo IX, 157.

Intervenienti. Vedi Precuratori. Ipoteca. Vedi Sequettre.

Legari . Vedi Fedecommesti . Leggi. Regole del diritto in generale Tom. 1, 273. Delle persone 275. De' servi 276. Della patria potestà ivi. Della legittimazione 277. Dell'adozione 283. Degli effetti della patria potestà 289. Dei diritti e dei doveri dei figli 296. Correzione fatta alle leggi su quest'articolo IX, 149. Delle mani morte Tom. I, 299. Aggiunta fatta a quest'articolo 310, Correzioni ed aggiunte fat-

LXXI

te alle leggi accennate su questa materia Tom. IX, 150. De beni de comuni Tom. I, 311. De beni mobili 313.

Legissima . Vedi Testamento inofficioso .

Legistimazione . Vedi Leggi .

Livelli. Leggi relative a questa materia Tom II, 186, 187, 188.

Spiegazione delle due leggi citate in quest' articolo IX, 152.

Locazioni. Del modo con cui si forma la locazione II, 18 t. Delle cose e delle opere che si possono locare ivi. Delle obbligazioni del locatore e del conduttore, e delle azioni che da esse derivano 182.

M

Mani morte . Vedi Leggi .

N

Naufragi IV, 220,

.

out. Loro obblighi III, 180.

Padroni di nave. Leggi ad essi relative III, 280, 241,

Patria potestà . Vedi Leggi .

Pegni . Vedi Sequestre .

Permute. Legge relativa alle permute tratta dai surrogati, T. II, 123.

Persone, Vedi Leggi.

Pomesso V, 305 segg.

Prelazioni. Disposizioni dello statuto veneto su questa materia Tom. II, 115. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accentate in quest'atticolo Tom. IX, 152.

Prescrizioni V, 306 segg. Aggiunta alle leggi accennate in quest'ar-

ricolo IX, 157. Prestiro. Vedi Usura.

Presunzion: V, 212 segg.

Privilegi de Creditori . Vedi Sequestro .

Procuratori. Clausula risguardante i procuratori Tom. III, 258.
Obblighi ingiunti al procuratore ivi.

R

Regole del diritto. Vedi Leggi. Restitioni. Vedi Tutori. Restituzione in integtum. Vedi Tutori. Ripudia VI, 236.

Sensali. Obblighi de Sensali III, 295. Loro provigione 296.
Sequesero. Condizioni requisite per poter far uso del sequestro II,
285. Uso del bollo, 285, 286. Cose sulle quali non ha luogo il
sequestro 287, 288. Preferenza del primo sequestrante su tutti i
creditori 288. Se si possa disporre della cosa sequestrata, Sussistendo il sequestro ? 289. Aggiunta fatta alle leggi accesnate in
quest'articolo IX, 153.

Servi. Vedi Leggi.
Servità. Leggi risguardanti questa materia III, 199 segg. Aggiunta fatta alle leggi acconnate in quest'atticolo IX, 155. LXXII

Secieta - Loggi risguardanti i contratti di compagnia o cocietà Tom. II, 337, 338. Della fraterna compagnia 338 1875.

Sollecisadori . Vedi Procuratori .

Sossituzione fedecommissaria. Vedi Fedecommesso.

Sossisuzione pupillare. V. Fedecommesso.

Sossisuzione volgare. Vedi Fedecommesso.

Successioni. Della successione degli ascendenti VII, 66. Della successione de' discendenti 67. Della successione dei collaterali 69. Correzioni fatte alle leggi accennate in quest'articolo IX, 161.

Testamento. Del testamento nuncupativo propriamente detto VII, 382. Del testamento per breviario 385. Della cedola solenne consegnata in atti di notajo 387. Dei testamenti scritti non solenni, ossia delle cedole rilevabili per grazia ivi. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate in quest' articolo IX, 165. Testamento inofficioso VIII, 44. Correzioni ed aggiunte fatte alle

leggi accennate in quest' articolo IX, 163.

Transazioni. Vedi Fallimenti.

Tutori. A quali persone si danno i tutori IV, 94. Il tutore dec far l'inventario de' beni del pupillo 95. Limiti prescritti al tutote 95, 96. Cose che può far il tutore, 96, 97. I beni del tutore sono ipotecati per la sua amministrazione in caso di defraudo 98. Leggi sui commissari riferibili ai tutori testamentanj 98 segg. Quali sieno i tutori legittimi 102. Tutori dativi 103. Altra specie di tutela, oltre la restamentaria, legittima e dativa 104.

Vendite. Del modo di far le vendite Tom. II, 108. Delle rescissioni delle vend te 171. Dell'incapacità dei contraenti 112. Delle cose fuori di commercio, e di quelle nella vendita delle quali si esigono particolari formalità ivi. Dell' evizione 113. Della lesione 114. Delle prelazioni 115. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate su quest'articolo IX, 150, 151.

Vetturini. Loro obblighi III, 230.

Uinfrutto. Lo statuto veneto ha due sole leggi risguardanti l'usufiutto III, 153.

Usura. Se il profitto che si ritrae dal denaro dato ad imprestito sia feneratizio Tom. II, 247. Uso di dar denaro ad uso di piaz-24, col pro del 6 per cento all'anno 248. Contribuzioni nel cambio così detto marittimo 248. Modo di eseguire il contratto chiamato livello, ivi. Bolla di Pio V, a ciò relativa 249. Contratto così detto a galder 250. Leggi per frenare l'usure 251, 252. Osservazione dell'Autore su questa materia 254, 255, 256,

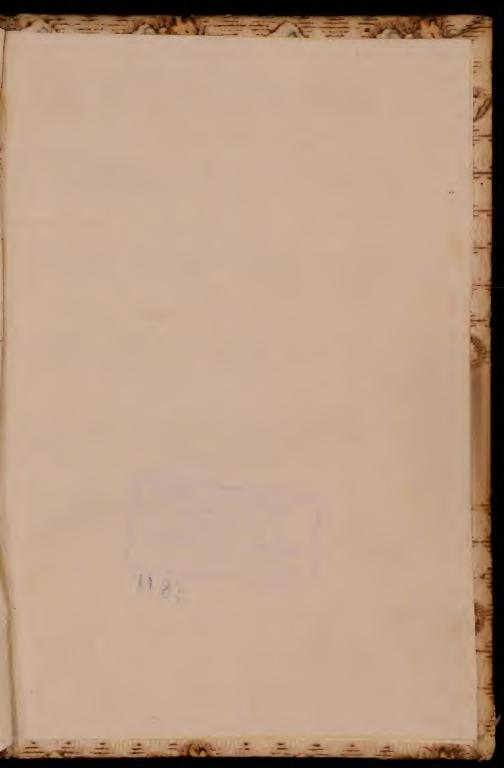









## SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra il TESTAMENTO INOFFICIOSO, e la DISEREDAZIONE, Tom. VIII, pag. 44 (1).

TES 312 6 1-1 JED 7 24851 19. 11 31-Jun 2 A parlar rigorosamente, non è la querela del testamento igofficioso quella che viene intromessa dal magistrato dell' Auditor Vecchio; mentre l'atto che s'intromette è il testamento medesimo, che colla intromissione diventa l'atto reo assoggettato alla censura del giúdice superiore. Ció consta dalla formula stessa della intromissione; non che dalla susseguente parte che vien proposta al consiglio, la quale comincia Quod istud tale quale prætensum Testamensum ec. E' vero però ch'esso viene intromesso a norma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in proposito delle querele d'inofficioso testamento; convenga ricorrere al jus comune, che non solo non fu accolto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prolego dello statuto, ove ai giudici viene prescritto di aver per regola e norma le leggi venete; enthe diffetto di queste, di procedere per analogia colle leggi medesime; indi secondo l'approvata consuetudine de in mancanza di tuttociò, in conformità di quanto crederanno giusto ed equo in loro coscienza. ... 4, 9.

Per isbaglio di stampa su cirato il capitolo 26 del lib. 4 dello staturo quando deve essete il capitolo 36. man of the fitting and man be

Dello Statuto Veneto . 169

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sui CODICILLI Tom. VIII pag. 105 (1).

L verissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inutile però l'avvertire ch'essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non es ervi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggiono tutte le solennità de' testamenti, ossiachè siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne seque, che si rende superflua e vana ne' testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiamata dai Legali Clausola Codicillare .

## SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sui LEGATI e FEDECOMMESSI T. VIII p. 428 (1).

I er rischiarare il paragrafo sesto che comincia Quando un padre ec. alla pag. 429, giova l'aggiugnere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estraneo restituisce all'erede istituito un'altra persona al caso che l'istituito manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono posti in condizione: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre instituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituito. E' una questione famosa tra li jurisperiti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale, a dire, se la posizion in condizione faccia l'effetto, che nel caso che l'erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituito, attesa l'esistenza de'figli o discen-

(2) Quest' articolo è del sig. avvocato M.





<sup>(1)</sup> Il seguente articolo è del sig. avvecato M,

<sup>(1)</sup> Di quest'articolo è autore il sig. avvocato M.